# LA FIGLIA DI IORIO TRAGEDIA PASTORALE DIGABRIELE D'ANNVN310



FRATELITREVES EDITORIIN MILANO



LA FIGLIA DI IORIO.

11. impressione (28. a 30. migliaio)

Si riterrà contraffatto qualunque esemplare di questa opera che non porti il timbro a secco dell'autore.

## **PLAFIGLIADIIORIO**













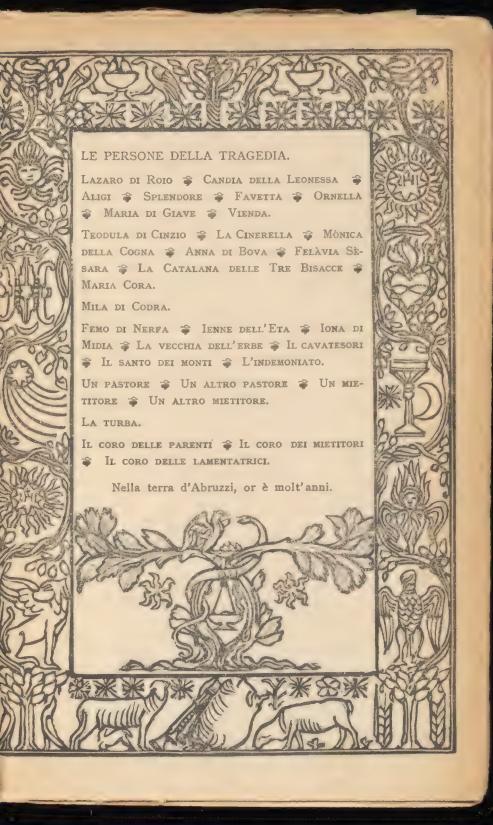











passo, e alla banda saranno poggiati un bidente e una conocchia; e presso un degli stipiti penderà una croce di cera, contro i malefizii. Un uscio chiuso. con l'architrave adornato di mortella, sarà nella parete a man dritta; e lungh'essa la parete saranno tre arche di legname. A manca, nella grossezza del muro, sarà un camino con la sua cappa molto prominente; e, poco più in là, un usciuolo; e, quivi presso, un telaio. E vi saranno nella stanza varii utensili e suppellettili, ai loro luoghi, come stipi, scancie, trespoli, aspi, fusi, matasse di canapa e di lana appese a una cordella tirata fra due chiodi, mortai, boccali, scodelle, alberelli e fiasche fatti di zucche votate e secche. E vi sarà una madia vecchissima che porterà scolpita l'imagine di Nostra Donna; e vi sarà l'orcio dell'acqua, e il de-

sco. Al soffitto sarà sospesa con funi una lunga tavola carica di caci. Due finestrette inferriate, alte dal terreno quattro o cinque braccia, faranno lume ai lati della porta grande; e ciascuna avrà la sua spiga di meliga rossa, contro i malefizii.

#### SCENA PRIMA.

SPLENDORE, FAVETTA e ORNELLA, le tre sorelle, saranno in ginocchio davanti alle tre arche del corredo nuziale, chine a scegliere le vestimenta per la sposa. La loro fresca parlatura sarà quasi gara di canzoni a mattutino.

#### SPLENDORE.

Che vuoi tu, Vienda nostra?

#### FAVETTA.

Che vuoi tu, cognata cara?

#### SPLENDORE.

Vuoi la veste tua di lana?

- o vuoi tu quella di seta
- a fioretti rossi e gialli?

#### ORNELLA, cantando.



mutta di verde mi voglio vestire, tutta di verde per Santo Giovanni, ché in mezzo al verde mi venne a fedire...

Oilì, oilì, oilà!

SPLENDORE.

Ecco il busto dei belli ricami con la sua pettorina d'argento, la gonnella di dodici téli, la collana di cento coralli che ti diede la madre tua nova.

Ornella, cantando.
Tutta di verde la camera e i panni.
Oilì, oilì, oilà!

FAVETTA.

Che vuol tu, Vienda nostra?

Splendore.

Che vuoi tu, cognata cara?

ORNELLA.

I pendenti e la collana
e il nastrino chermisì.
Ora suona la campana,
la campana di mezzodì.

Splendore.

Ora viene il parentado
a portarti le canestre,
le canestre di grano trimestre;

e tu, ecco, non sei pronta!

ORNELLA.



onta e pitonta, la pecora pel monte il lupo per le piana

va cercando l'avellana, l'avellana pistacchina: questa sposa e mattutina. mattutina come la talpa che si leva all'alba all'alba, come il ghiro e il tasso cane. Senti senti la campana!

Ella dirà la cantilena rapidamente; poi romperà in un gran riso; e le altre rideranno con lei.

LE TRE SORELLE.

Oh Aligi, Aligi, e tu?

Splendore.

Di velluto ti vestirai?

FAVETTA.

Vuoi dormir settecent'anni
con la bella sonnacchiosa?

SPLENDORE.

Il tuo padre è a mietitura, fratel caro; e la stella diana s'è mirata nella falce, nella falce che non riposa.

FAVETTA.

E la tua madre ha messo la sapa nel vino, e l'ànace nell'acqua, e il garofalo nella carne, e nel cacio il timo trito.

SPLENDORE.

E una pecora abbiamo uccisa, una pecora grassa d'un anno che avea capo pezzato di nero, per la moglie e pel marito.

#### FAVETTA.

E la scapola mancina per Ustorgio l'abbiamo serbata. per il vecchio della Fara che ci fa la profezia.

#### ORNELLA.



domani è San Giovanni, fratel caro; è San Giovanni. Su la Plaia me ne vo' gire,

per vedere il capo mozzo dentro il Sole, all'apparire, per veder nel piatto d'oro tutto il sangue ribollire.

#### FAVETTA.

Su, Vienda! Su, capo d'oro! Guardatura di vinca pervinca! Or si falcia alla campagna quella spiga che ti somiglia.

### SPLENDORE.

La madre ci disse: Andate. Tre olive avevo con meco. Or m'ho anche una susina. Ho tre figlie ed una figlia.

#### ORNELLA.

Su, Vienda, chiara susina!

#### LA FIGLIA DI IORIO

Che t'indugi? Scrivi al Sole una lettera turchina perché oggi non si colchi?

Riderà, e le sue sorelle con lei rideranno.

SCENA SECONDA.

Dall'usciuolo entrerà la madre loro, CANDIA DELLA LEONESSA.

CANDIA DELLA LEONESSA.



16

mah cicale, mie cicale, una a furia di cantare è scoppiata in cima al pioppo.

Or non cantano più i galli a destar chi dorme troppo. Ora cantan le cicale. tre cicale di mezzogiorno, che m'han preso un uscio chiuso per un albero di fronda! Ma la nuora non ascolta. Oh Aligi, Aligi, figlio!

L'uscio si aprirà. E apparirà lo sposo imberbe; che darà il suo saluto con voce grave ed occhi fissi, religiosamente.

ALIGI.



audato Gesù e Maria! E voi, madre che mi déste questa carne battezzata.

benedetta siate, madre.

Benedette voi, sorelle, fiore del sanque mio. Per voi, per me, la croce mi faccio in mezzo al viso dove non passi il falso nemico né morto né vivo. né fuoco né fiamma, né veleno né fattura; né malo sudore lo bagni né pianto. Padre, Figliuolo e Spirito Santo!

Le sorelle si segneranno e passeranno la soglia recando le vestimenta. Aligi si appresserà alla madre, come trasognato.

#### CANDIA.



arne mia viva, ti tocco la fronte con questo pane di pura farina intriso nella madia che ha cent'anni

nata prima di te, prima di me, spianato sopra l'asse che ha cent'anni da queste mani che t'hanno tenuto. Io ti tocco la fronte che sia chiara, ti tocco il petto che sia senz'affanni, e questa spalla ti tocco e quest'altra che ti reggan le braccia alla fatica e la tua donna vi posi la gota. E che Cristo ti parli e che tu l'oda!

Con un panello la madre farà il segno della croce sul figlio che sarà caduto in ginocchio dinanzi a lei. ALIGI.



o mi colcai e Cristo mi sognai. Cristo mi disse: " Non aver paura.,, San Giovanni mi disse: "Sta sicuro.

Senza candela tu non morirai.,, Disse: "Non morirai di mala morte.,, E voi data m'avete la mia sorte, madre; la sposa voi l'avete scelta pel vostro figlio nella vostra casa. Madre, voi me l'avete accompagnata perché dorma con me sopra il guanciale, perché mangi con me nella scodella. lo pascevo la mandra alla montagna, alla montagna debbo ritornare.

La madre gli toccherà la fronte con la palma, come per cacciarne un'ombra funesta.

#### CANDIA.

Alsati, figlio. Come strano parli! La tua parola cangia di colore, come quando l'ulivo è sotto il vento.

Il figlio s'alzerà, smarrito.

#### ALIGI.

E il mio padre dov'è, che non lo veggo?

#### CANDIA.

A mietitura con la compagnia, a far mannelle, in grazia del Signore.

#### ALIGI.

lo ho mietuto all'ombra del suo corpo prima ch'io fossi cresimato in fronte, quando il mio capo al fianco gli giungeva. La prima volta mi tagliai la vena qui dov'è il segno. Con le foglie trite fu ristagnato il sangue che colava.
"Figlio Aligi,, mi disse "figlio Aligi, lascia la falce e prenditi la mazza; fatti pastore e va su la montagna.,, E fu guardato il suo comandamento.

#### CANDIA.

iglio, qual'è la pena che t'accora?

Il sogno incubo forse ti fu sopra?

La tua parola è come quando annotta

e sul ciglio del fosso uno si siede e non segue la via perché conosce che arrivare non può dov'è il suo cuore, quando annotta e l'avemaria non s'ode.

### ALIGI.

Alla montagna debbo ritornare.

Madre, dov'è la mazza del pastore,
che giorno e notte sa le vie dell'erba?

Io l'abbia, quando viene il parentado,
che la veda com'io la lavorai.

La madre andrà a prendere la mazza poggiata in un canto, presso il focolare. CANDIA.

Eccola, figlio. Guarda. Le sorelle per San Giovanni te l'hanno fiorita di garòfali rossi e spicanardi.

ALIGI, mostrando l'intaglio.



Guardate, madre, son tre verginelle,

- e tre angeli volano su loro,
- e tre stelle comete e tre colombe,
- e per ciascuna ho fatto anche un fioretto.
- e questo è il sole con la mezzaluna,
- questo è il pianeta, e questo è il Sacramento.
- e questo è il campanile di San Biagio,
- e questo è il fiume e questa è la mia casa.

Ma chi è questa che sta su la porta?

CANDIA.

Aligi, Aligi, perché vuoi ch'io pianga?

ALIGI.

E quaggiù, verso il ferro ch'entra in terra, e quaggiù son le pecore e il pastore, le pecore il pastore e la montagna.
E alla montagna debbo ritornare, anche se piango, madre.

Egli si appoggerà alla mazza con ambe le mani, e chinerà il capo assorto.

#### CANDIA.

Ma la Speranza dove l'hai tu messa?

La faccia sua non la potei 'mparare per lavorarla, madre, in verità.

Si udrà lontano un clamore selvaggio.

Madre, e chi è che grida così forte?

#### CANDIA.

I mietitori fanno l'incanata. Dalla pazzia del sole Iddio li scampi, figlio, e dal sangue li guardi il Battista!

#### ALIGI.

E chi mai tese quella fascia rossa a traverso la porta della casa e vi pose il bidente e la conocchia? Perché non entri la cosa malvagia. ah, ponete l'aratro e il carro e i buoi contra la soglia, e le pietre e le solle, e la calce di tutte le fornaci, il macigno con l'orma di Sansone, la Maiella con tutta la sua neve!

#### CANDIA.



iglio, che nasce nell'anima tua? Cristo ti disse: " Non aver paura.,, Sei desto? Guarda la croce di cera:

fu benedetta il giorno dell'Ascensa. Su i cardini fu sparsa l'acqua santa. La cosa trista qui non entrerà.

Le tue sorelle han tesa la cintura,
quella cintura che da te fu vinta
prima che tu pastore ti facessi,
vinta alla gara del solco diritto;
te ne ricordi, figlio > Tesa l'hanno
pel parentado che deve passare,
che per passare doni a piacimento.
Perché domandi, se tu sai l'usanza >

#### ALIGI.

Madre, madre, dormii settecent'anni, settecent'anni; e vengo di lontano. Non mi ricordo più della mia culla.

#### CANDIA.

iglio, che hai? Tu parli per farnetico?

Vin negro ti versò la sposa tua
forse, e a digiuno te lo tracannasti,
sicché tratto tu sei di sentimento?

O Vergine Maria, datemi grazia!

LA VOCE DI ORNELLA, dalla camera nuziale.

Tutta di verde mi voglio vestire,
tutta di verde per Santo Giovanni,
ché in messo al verde mi venne a fedire....

Oilì, oilì, oilà!

#### SCENA TERZA.

La sposa apparirà su la soglia, vestita di verde, sospinta dalle tre cognate.

#### SPLENDORE.

Ecco la sposa. L'abbiamo vestita con l'allegrezze della primavera.

#### FAVETTA.

L'oro e l'argento nella pettorina, ma nel resto color d'erba serena.

#### ORNELLA.

Voi prendetela nelle vostre braccia, o cara madre, e voi la consolate!

#### SPLENDORE.

Su la proda del letto a lacrimare noi la trovammo, a piangere di pianto pel pensiere di quella che è deserta.

#### ORNELLA.

Pel vaso di garofali che soffre sul davanzale ov'ella non s'affaccia. Voi prendetela nelle vostre braccia!

#### CANDIA.



muora, nuora, segnai con questo pane il sangue mio; ed ecco, ora lo spezzo, lo spezzo sul tuo capo rilucente.

Fa crescere la casa d'abondanza, come il lièvito buono che ogni volta fa traboccar la pasta dalla madia. Portami pace e non portarmi guerra.

#### LE TRE SORELLE.

Così sia, madre. Baciamo la terra.

Si chineranno, toccheranno la terra con la destra, e questa recheranno alle labbra. Aligi sarà prostrato come chi prega, in disparte.

#### CANDIA.

O nuora mia, per la tua casa nova sil come per il fuso il fusaiuolo, come per la matassa l'arcolaio, come per il telaio la navicella.

LE TRE SORELLE. Così sia, madre. Baciamo la terra.

#### CANDIA.

wora Vienda, per l'anima tua, ecco, io timetto in mezzo al pane mondo. Le mura della casa, i quattro canti

- là il sole in Dio si leva e là si colca, quello è bacio e quello è solatio il colmigno e la gronda col suo nido, gli alari e le catene del camino chiamo, e il mortaio che pesta il sale bianco e l'alberello che lo custodisce. o nuora, chiamo a testimonianza: come t'ho messa in messo al pane mondo così ti metto in meszo al core mio, per questa vita e per la vita eterna.

LE TRE SORELLE.

Così sia, madre. Baciamo la terra.

La nuora chinerà il volto lacrimoso sul petto della

suocera che la cingerà con ambe le braccia tenendo tuttavia nell'una mano e nell'altra le due parti del pane. Si udranno le grida del mietitori. Aligi trasalterà, e andrà verso la porta. Le sorelle accorreranno.

#### FAVETTA.

I mietitori il gran sole gli impazza, e come cani abbàiano a chi passa.

#### SPLENDORE.

I mietitori fanno l'incanata. Nel vino rosso mai non metton acqua.

#### ORNELLA.

E per ogni mannella una sorsata, e il piede della bica è la caraffa.

#### FAVETTA.

Gesù Signore, che vampa d'inferno! Comare Serpe si morde la coda.

#### ORNELLA.

Ahi mercè, spiga spiga, paglia paglia, la falce pria v'abbrucia e poi vi taglia.

#### SPLENDORE.

Ahi mercè, padre, per le braccia tue che son piene di vene alla bisogna.
ORNELLA.

O Aligi, Aligi, annuvolato sposo, il sonno nelle nari t'è rimaso.

#### FAVETTA.

Tu la sai bene la canzon rovescia. Il tuo pan tu l'hai messo nella fiasca ed il tuo vino dentro la bisaccia.

#### SPLENDORE.



cco le donne! Ecco le donne! Vengono. Su, su, Vienda. Asciùgati le lacrime. Madre, che fate? Vengono. Scioglietela.

Su, capo d'oro. Asciùgati le lacrime, ché troppo hai pianto e i belli occhi ti soffrono.

Vienda s'asciugherà il volto col grembiale. Poi nel grembiale, preso per le cocche, riceverà dalla suocera il pane spezzato.

#### CANDIA.



an sangue e latte me lo devi rendere! Ora, su, vieni. Siediti sul trespolo. Oh Aligi, e tu anche. Vieni. Svégliati.

L'una di qua, l'altro di là. Sedetevi qui, figli, all'uscio della vostra camera, che bene aperto sta, ché s'ha da scorgere il letto grande, grande che per empiere il sacco, dico, io ebbi a manomettere tutto un pagliaio e ci rimase l'anima, lo stollo nudo con in vetta il péntolo.

Ella e Splendore porranno due trespoletti contro gli stipiti, e sópravi faranno sedere gli sposi; che composti e immobili si guarderanno. Ornella e

Favetta spieranno dalla soglia della porta esterna, al sole ardente.

#### FAVETTA.

Ecco, vengono su per la viottola, tutte in fila: Teòdula di Cinzio, la Cinerella, Mònica, Felàvia, la Catalana delle Tre Bisacce, Anna di Bova, Maria Cora... E l'ultima?

#### CANDIA.

Vieni, Splendore, aiutami a distendere meglio la coltre; che di seta doppia io te l'ho fatta, nuora cara, e vérsica come un pratello d'erba vetturina dove tu sei la pecchia mattutina.

Entrerà con Splendore nella camera nuziale.

#### ORNELLA.



on t'apponi, Vienda? Chi è l'ultima? Nella canestra ha oro di calbigia, oro che brilla. Chi può esser mai?

Sotto la spara la sua tempia è grigia come le piume che fa la vitalba.

#### FAVETTA.

La tua vecchia, Viencia, la tua vecchia!

Vienda si leverà, tratta dal balzo del cuore, come per correre in contro; ma nel movimento si lascerà sfuggire dal grembiale il pane spezzato. S'arrestera,

sbigottita. Si udranno, di dentro, i colpi dati con la mano aperta a sprimacciare le materasse.

ORNELLA, con la voce soffocata. Ah! Libera nos, Domine! Raccatta, raccatta e bacia, che mamma non veda.

Vienda, come impietrita dal terrore superstizioso, non si chinerà a raccogliere ma guaterà con occhi sgomenti i due pezzi del pane caduti a terra. Aligi, levatosi, occuperà il vano dell'uscio come per impedire la vista alla madre.

#### FAVETTA.

Raccatta e bacia, ché l'Angelo piange. Fa un voto muto, il più grande che puoi. Chiama San Sisto, se vedi la morte.

S'udranno i colpi delle sprimacciate. Verranno sul vento, di men lungi, le grida dei mietitori.

#### ORNELLA.



an Sisto, San Sisto, lo spirito tristo e la mala morte,

di giorno e di notte, tu caccia da questa tu caccia da noi; tu strappa e calpesta ogni occhio che nuoce. Oui faccio la croce.

Mormorando lo scongiuro, ella raccatterà rapida-

mente i due pezzi del pane, li premerà l'un dopo l'altro su la bocca della cognata, poi li riporrà nel grembiale, col pollice vi farà il segno. E trarrà gli sposi a risedere, mentre la prima delle donne con l'offerta frumentaria apparirà nel vano della porta soffermandosi dinanzi alla cintura tesa.



#### SCENA QUARTA.

Le donne porteranno sul capo una canestra di grano adorna di nastri variati e sul grano un pane e fitto nel pane un fiore. Ornella e Favetta prenderanno le estremità della banda vermiglia, cui rimarran poggiati il bidente forbito e la conocchia col pennecchio; e le terranno in pugno a precludere il passo.

TEODULA DI CINZIO.

Ohé, chi guarda il ponte?

FAVETTA E ORNELLA.

Amore e Ciecamore.

TEODULA.

Io passare lo voglio.

FAVETTA.
Voler non è valore.

TEODULA.

Ho pur passato il monte,
ho pur passato il piano.

ORNELLA.

La piena ha rotto il ponte, il fiume va lontano.

Teodula.

Passami con la barca.

FAVETTA.

La barca mi fa acqua.

Teodula.

Ti do io stoppa e pece.

ORNELLA.

La barca ha sette falle.

Ti do sette tornesi.

Passami con le spalle.

FAVETTA.
No, no, non mi conviene.

E dell'acqua ho pavento.

TEODULA.

Passami con le schiene. Ti do un tari d'argento.

ORNELLA.

È poco e otto baiocchi. Non basta pel ristoro.

TEODULA.

Su, nùdati i ginocchi. Ti do un ducato d'oro.

La donna darà una moneta a Ornella, che la riceverà nella palma sinistra, mentre le altre portatrici di canestre sopraggiunte si aduneranno sul limitare. I due sposì resteranno seduti sui trespoli aspettando in silenzio. Candia e Splendore esciranno dalla stanza nuziale.

Ornella e Favetta.

Passate, Signoria,
con vostra compagnia.

Ornella riporrà in seno il tributo e toglierà la conocchia. Favetta toglierà il bidente, poggiando contro gli stipiti i due emblemi rurali. Ornella trarrà verso di sé la cintura che, agitata, serpeggerà nell'aria come un vessilletto. Le donatrici entreranno l'una dopo l'altra, in fila, con le canestre sul capo.

TEODULA DI CINZIO.

Pace a te, Candia della Leonessa.

Pace al figlio di Lazaro di Roio.

Pace alla sposa che gli ha dato Cristo.

Ella deporrà la sua canestra ai piedi della sposa; prenderà un pugno di grano e lo spargerà sul capo di lei; ne prenderà un altro pugno e lo spargerà sul capo del giovine.



uesta è la pace che vi manda il Cielo. E che i capegli vi si faccian bianchi su l'istesso guanciale, in gran vec-

chiezza!

E che tra voi non sia colpa e vendetta, non sia menzogna, né cruccio né guasto, di per di, sino all'ora del trapasso!

La seguente ripeterà la cerimonia; le altre resteranno in fila aspettando la lor volta, con le canestre sul capo. L'ultima, la madre della sposa, starà ancora presso la soglia, soffermata; e col lembo del grembiale si asciugherà le gocce del sudore e del pianto. Crescerà la sciarra dei mietitori e sembrerà avvicinarsi. Vi si mescerà, or sì or no, il suono delle campane.

LA CINERELLA.

Questa è la pace e questa è l'abondansa.

Scoppieranno d'improvviso grida di donna nell'aia riarsa. LA VOCE DELLA SCONOSCIUTA.

Aiuto, per Gesù Nostro Signore!

Gente di Dio, gente di Dio, salvatemi!

# SCENA QUINTA.

In corsa, ansante di fatica e di spavento, coperta di polvere e di pruni, simile alla preda di caccia inseguita dalla muta, una donna col volto tutto nascosto dall'ammantatura entrerà per la porta aperta e si ritrarrà in un canto, dalla parte avversa a quella degli sposi, presso il focolare inviolato.

#### LA SCONOSCIUTA.



hanno tutti la falce. Son passi, son passi di sole e di vino, di mala brama e di vituperio... Mi vogliono prendere, me creatura di Cristo, me sventurata che male non feci. Passavo. Ero sola per via. Allora le grida, gli insulti, le solle scagliate, la corsa... Ah, son come cani furenti. Mi vogliono prendere. Strasio faranno di me sventurata. Mi cercano. Gente di Dio,

salvatemi! La porta, chiudete la portal Son passi. Entreranno. Di qui mi strapperanno, dal vostro focolare (Dio non perdona), dal focolare benedetto (Dio tutto perdona e non questo). Sono un'anima battezzata. Aiuto, per Santo Giovanni, per Maria dei Sette Dolori, per l'anima mia, per l'anima vostra!

Ella starà sola presso il focolare. Tutte le altre donne saranno adunate dalla parte avversa. Vienda sarà stretta al fianco della sua madre, e da presso avrà la sua matrina Teodula di Cinzio. Aligi sarà in piedi, fuori dello stuolo donnesco; e guaterà senza batter ciglio, poggiato alla sua mazza. Subitamente Ornella si precipiterà alla porta, chiuderà le imposte, metterà la spranga. Un mormorio inimichevole correrà nel parentado.



h, dimmi come ti chiami, ch'io possa lodare il tuo nome quando me n'andrò per la terra, tu che alla pietà fosti la prima,

tu che sei la più giovanetta!

Affranta ella si lascerà cadere su la pietra del focolare; e, tutta curva in sé medesima, con il viso quasi tra le ginocchia, romperà in singhiozzi. Ma le donne resteranno adunate, in guisa di greggia,

diffidenti. Soltanto Ornella farà un passo verso la sconosciuta.

Anna di Bova, a bassa voce. Chi è costei, Santa Vergine?

MARIA CORA.

Or s'entra così nelle case della gente di Dio timorata?

Mònica della Cogna.

E tu, e tu, Candia, che dici?

LA CINERELLA.

Or lascerai chiusa la porta?

ANNA DI BOVA.

All'ultima di tua figliuolanza or passata è la signoria?

LA CATALANA DELLE TRE BISACCE.

Ti reca la mala ventura

la cagna randagia, per certo.

FELÀVIA SÈSARA.

Hai tu visto? Entrata è nel punto che la Cinerella spargeva su Vienda il pugno di grano, né Aligi avuto ha la sua parte.

Ornella farà un altro passo verso la dolente. Favetta escirà dallo stuolo e la seguirà.

MONICA.

E noi? come siam noi qui rimase con in capo le nostre canestre?

MARIA CORA. Gran malaugurio sarebbe se ora ce le volessimo tôrre del capo senza fare l'offerta.

MARIA DI GIAVE, stringendo la sposa.



igliuola mia, San Luca ti guardi e San Matteo con Sant'Antonino! Cércati lo scapolare in seno,

digli tre ave e tiénilo forte.

Anche Splendore escirà dallo stuolo e seguirà le sue sorelle. Le tre giovinette staranno in piedi davanti alla sconosciuta che resterà curva nell'ambascia.

#### ORNELLA.



ffannata sei, creatura. Sei piena di polvere, e tremi. Non piangere più, ché sei salva.

Di sete ardi e bevi il tuo pianto! Vuoi un sorso d'acqua e di vino? Ti vuoi rinfrescare la faccia?

Ella prenderà un boccaletto, attingerà l'acqua dall'orcio, verserà il vino dalla fiasca, mescendoli.

### FAVETTA.



proper di questo paese? o di dove? Venivi di molto lontano? E dove andavi, creatura,

tu sola così, per la terra?

SPLENDORE.



orse hai qualche male, meschina! Hai fatto un vóto di dolore. Andavi forse all'Incoronata,

o a Santa Maria della Potensa? La Vergine ti faccia la grasia!

La donna solleverà a poco a poco la faccia nascosta ancóra dall'ammantatura.

ORNELLA, offrendole il ristoro. Bevi, creatura di Cristo.



S'udrà venire dall'aia uno scalpiccio di piedi scalzi, e un vocio confuso. La straniera, ripresa dal terrore, non berrà ma poserà il boccaletto su la pietra del focolare. Balzerà in piedi, e si rifugerà di nuovo nel canto, con gran tremito. LA SCONOSCIUTA.



ccoli! Eccoli! Vengono. M'hanno cercata. Mi vogliono prendere. Non parlate, non rispondete,

per misericordia! Crederanno
la casa deserta, e se n'andranno
senza far male. Ma se odono
parlare, se voi rispondete,
se sanno per certo ch'entrata
sono, forzeranno la porta.
Son pazzi di sole e di vino,
cani furenti. E qui c'è un uomo;
ed essi son molti, e hanno tutti
la falce... Per misericordia!
Per queste giovanette innocenti!
Per voi, serve di Dio, donne sante!

Il coro dei mietitori davanti la porta.

- La casa di Lazaro! Certo che qui è entrata la femmina.
- Hanno chiusa la porta, hanno chiusa.
- Cercate per questi pagliai.
- Cerca là nel fenile, Gonzelvo.
- Ah! Ah! Nella casa di Lazaro, nella gola del lupo! Ah! Ah! Ah!
- O Candia della Leonessa!
- Cristiani, ohé, siete morti?

Batteranno alla porta.

- O Candia della Leonessa,

ricetto tu dài a bagasce?

— Or ti sei data a fornire
di mala carne tu stessa
il tuo uomo che se ne sazia?

— Se c'è la femmina, aprite,
cristiani, e dàtela a noi
che la mettiam su la bica.

— Menatela fuori, menatela,
ché la vogliamo conoscere.

— Alla bica! Alla bica! Alla bica!

Batteranno e schiamazzeranno. Aligi si moverà, e andrà verso la porta.

LA SCONOSCIUTA, implorando sommessa.

iovine, giovine, abbi pietà!

Abbi pietà! Non aprire!

Non per me, non per me, ma per tutte,

ché non prenderanno me sola. Imbestiati sono. Li senti alle voci? Il demonio li tiene, il demonio di mezzodì, la contagione dell'afa.

E, se entrano, tu che farai?

Un gran furore agiterà le donne del parentado, ma elle si ratterranno.

La Catalana. Or wedi a che siamo ridotte noi gente di pace, per una che si nasconde la faccia!

ANNA DI BOVA.



pri, Aligi, apri la porta per quanto ci passi costei. Affèrrala e cacciala fuori.

Poi richiudi e spranga. E laudato sia Gesù Nostro Signore.

E sabato sia, per le streghe.

Il pastore si volgerà all'ammantata, irresoluto. Ornella si frapporrà e l'arresterà; farà il segno del silenzio, andrà alla porta.

ORNELLA.

Chi è che batte alla porta?

IL CORO DEI MIETITORI.

- Silenzio! Silenzio! Silenzio!
- Di dentro qualcuno risponde.
- O Candia della Leonessa, sei tu che rispondi? Apri! Apri!
- Siamo i mietitori di Norca, la compagnia di Cataldo.

ORNELLA.

Non sono Candia. Candia ha faccenda. Uscita è per tempo stamane

UNA VOCE.

E tu? tu allora chi sei?

ORNELLA.

Io sono di Lazaro, Ornella.

Il mio padre è Lazaro di Roio. Ma voi perché siete venuti?

UNA VOCE.

Apri, ché vogliamo vedere.

# ORNELLA.



maprire non posso. La mia madre m'ha chiusa, e col parentado uscita se n'è: ché abbiamo

le sposalizie. Il mio fratello Aligi, il pastore, ha tolto moglie, ha tolto Vienda di Giave.

UNA VOCE.

Non hai tu aperto a una femmina, or è poco, che aveva paura?

### ORNELLA.

A una femmina? Andate con pace, mietitori di Norca. Cercate altrove. lo mi torno al telaio, ché ogni mandata di spola perduta non più si racquista. Dio vi guardi dal fare peccato, mietitori di Norca; e a voi doni la forsa di mietere il campo innanzi sera infino alla proda, a me poverella di trarre la penerata dai licci.

D'improvviso, in alto, alla finestra inferriata, si

vedranno due mani villose afferrare le sbarre e la faccia bestiale di un mietitore apparire.

IL MIETITORE, urlando.



La femmina c'è. Ecco, è là, là nel canto. La vedo, la vedo. E ci sono gli sposi, ci sono, e il parentado c'è con le dònora, c'è la raunanza del grano.

Uh, capoccio, quante pollanche!

IL CORO DEI MIETITORI.

- Se c'è la femmina, aprite, ché vi fa vergogna tenerla.
- Menatela fuori, menatela, ché le daremo la sapa.
- Aprite, aprite, su, e a noi datela.
- Dàtecela ché la vogliamo.
- Alla bica! Alla bica! Alla bica!

Picchieranno e schiamazzeranno. Dentro, le donne si agiteranno sbigottite. La sconosciuta resterà laggiù nell'ombra, sembrerà che si sforzi di seppellirsi nel muro.

IL CORO DELLE PARENTI.

- Aiutaci, Vergine santa!
- Ci dài tu questa vigilia,

- o Santo Giovanni Battista!
- Questo danno ci dài, questo scorno
- ci dài, Decollato, oggi in punto! - Candia, t'è fuggita la mente?
- O Candia, che fai, che aspetti?
- Divenuta sei fuori di senno, Ornella, e le tue suore con teco?
- Già fu sempre messo pasziccia.
- Ma datela dunque, ma datela
- a questa mala razza incanita!

IL MIETITORE, aggrappato alle sbarre.



necorato, pecorato Aligi, ti piace alle tue sposalizie tenerti la pecora marcia,

la pecoraccia scabbiosa? Bada non t'infetti il tuo branco, e a móglieta non dia contagione. O Candia della Leonessa. sai tu chi ricetti in tua casa con la tua nuora novella? La figlia di Iorio, la figlia del mago di Codra alle Farne, bagascia di fratta e di bosco, putta di fenile e di stabbio. Mila, intendi?, Mila di Codra, la svergognata che fece da bandiera a tutte le biche. Ogni compagnia la conosce.

Or è venuta la volta dei mietitori di Norca. Menatela fuori, menatela, ché la vogliamo conoscere.

Aligi pallidissimo si avanzerà verso la misera che starà rannicchiata nell'ombra; e le strapperà di dosso l'ammantatura scoprendole il volto.

MILA DI CODRA.



o, no, non è vero. Menzogna! Menzognal Non gli credete, non gli credete a quel cane.

È il maledetto suo vino che gli fa regurgito in bocca. Se Dio l'ha udito, in sangue nero glie lo converta e l'affoghi! No, non è vero. È menzogna.

Le tre sorelle si copriranno gu crecchi con ambe le palme quando il mietitore riprenderà a dir vitupero.

IL MIETITORE.

O svergognata, ti sanno ti sanno le prode dei fossi. Sotto di te mille volte è bruciata la stoppia, magalda. Gli uomini t'hanno giocata a colpi di falce e di forca. Aspetta, aspetta, Candia, il tuo uomo: e vedrai. Bendato ei ti torna, certo. Stamane, nel campo di Mispa, Lazaro ha fatto lite con Rainero dell'Orno, per chi? per la figlia di Iorio. Or tiènitela tu nella casa, fa che qui se la trovi il tuo uomo, mettila a giacitura con lui. Aligi, Vienda di Giave, dàtele, dàtele il vostro letto. E voi del parentado, comari, versatele il grano in sul capo. E noi torneremo co' suoni, più tardi, tornerem per la fiasca.

Il mietitore lascerà le sbarre e scomparirà, saltando a terra, tra lo schiamazzo della compagnia.

IL CORO DEI MIETITORI.

- Dateci la fiasca! È l'usanza.
- La fiasca, la fiasca e la femmina!

Aligi starà con gli occhi fissi a terra, ancor te nendo pel lembo l'ammantatura ch'ei tolse.

MILA.



nnocenza, innocenza di queste giovanette, tu udito non hai, l'iniquità udito non hai.

Ah dimmi che udito non hai, almeno tu, Ornella, almeno

tu che volevi salvarmi!

fa nocimento a chiunque.

Anna di Bova. Non t'accostare, Ornella! Ti vuoi tu perdere? È figlia di mago,

MILA.

S'accosta perché dietro me vede piangere l'Angelo muto, il Custode dell'anima mia.

Aligi si volgerà subitamente verso di lei e la guarderà fiso.

MARIA CORA.

Ah sacrilegio, sacrilegio!

LA CINERELLA.

Ha biastemato, ha biastemato contro l'Angelo del Paradiso!

FELAVIA.

Ti sconsacra il tuo focolare, Candia, se tu non la cacci.

Anna di Bova. Fuori, fuori! È tempo. O Aligi, afferrala e gettala ai cani.

LA CATALANA.

Ti conosco, Mila di Codra.

Alle Farne t'han per flagello.

Io ben ti conosco. Sei tu,

sei tu che facesti morire Giovanna Camètra e il figliuolo di Panfilo delle Marane, e Afuso togliesti di senno, e désti il mal male a Tillùra. E di te morì anco il tuo padre, che è in dannazione e ti dannal

MILA.



contro l'anima del trapassato. Che la tua parola ricada sopra di te, davanti alla morte!

Candia sarà seduta su una delle arche nuziali, taciturna in gran tristezza. Si alzerà, passerà per mezzo allo stuolo iracondo, e s'avanzerà verso la perseguitata, lentamente, senza ira.

IL CORO DEI MIETITORI.

- Ohé! Ohé! Quanto s'aspetta? Avete voi fatto consiglio?
- O pecorato, pecorato,
- dunque te la vuoi tenere?
- Candia, e se Lazaro torna?
   Uscire non vuole? Aprite,
   aprite, che vi diamo una mano.
- Dateci intanto la fiasca.
- La fiasca, la fiasca! È l'usanza:

48

Un altro mietitore s'aggrapperà all'inferriata e mostrerà la faccia tra le sbarre.

IL MIETITORE.



mila di Codra, escire t'è meglio, ché oggi scampare non puoi. Or ci mettiam qui sotto la querce

a giocarti con gli aliossi, che ciascun giochi la sua volta. Per te non faremo noi lite come Lazaro con Rainero. Non ti darem sangue ma caglio. Però, quando l'ultimo cui tocca giocato abbia, se uscita non sei, e noi sforzeremo la porta; poi faremo le cose alla grande. Or tieniti per avvisata, Candia della Leonessa.

Si ritrarrà, saltando a terra. Lo schiamazzo si placherà alquanto. S'udrà, nei silenzii intermessi, lo scampanio lontano delle pievi.

CANDIA.



reatura, io sono la madre di queste tre giovanette e di questo giovane sposo.

Nella nostra casa eravamo in pace, con la grazia di Dio, a santificare le nosse. Vedi le canestre del grano

e il fiore nel pan benedetto! Entrata tu sei d'improvviso a darci travaglio e corruccio. La visita del parentado tu l'hai rotta, e un tristo presagio hai messo nel cuore di tutti; e mi piangon le viscere mie, e mi piange l'anima dentro. Pula è fatto il buono frumento! E di venire a peggio si teme. Or è necessità che tu vada, che tu vada con Dio, che per certo ti aiuterà se tu ti confidi. Creatura, ogni male ha cagione. Volontà ci fu di salvarti. Or vattene co' piedi tuoi lesti, perché di noi niuno ti tocchi. Il figliuol mio t'apre la porta.

La vittima ascolterà con umiltà, a capo chino, tutta tremante e sbiancata. Aligi andrà verso la porta a origliare. Pel volto gli si manifesterà la grande ambascia.

MILA.



adre cristiana, la terra io bacerò sotto il tuo passo. 📱 E perdóno ti chiedo, perdóno,

con l'anima mia nella palma della mia mano, per questa

pena che ti reco lo sciagurata! Ma non to la tua casa cercai. Cieca, cieca lo era di spavento. Su la via dello scampo condotta fui dal Signore che vede, perché presso il tuo focolare to perseguitata trovassi la pietà che santifica il giorno. Abbi pietà, madre cristiana, abbi pietà; e per ogni granello del frumento che è in quelle canestre Dio te ne renderà più di mille.

LA CATALANA, a bassa voce.



mon l'ascoltare! Chi l'ascolta si perde. È la falsa nemica. Io so che il suo padre, per farle

dolce la voce, le dava la radica della sterlondia.

ANNA DI BOVA.

Non vedi come Aligi la guata?

MARIA CORA.

Bada! Bada che non gli s'appicchi la mala febbre, Dio liberi!

FELAVIA.

Udito non hai il mietitore, quel che diceva di Lasaro?

MONICA.

Resteremo noi fino a vespro

con queste canestre sul capo? Ora getto in terra la mia.

Candia starà intenta al suo figliuolo. Subitamente paúra e sdegno l'assaliranno. Ed ella griderà forte.

#### CANDIA.

Vattene, vattene, figlia di mago. Vattene ai cani. Nella mia casa io non ti voglio. Aligi, Aligi, apri la porta!

## MILA.

adre di Ornella, madre d'amore, Dio tutto perdona, e non questo. Se mi calpesti, Dio ti perdona.

Se mi strappi gli occhi e la lingua, se le mani mi tagli, che credi malvage, Dio ti perdona.
Se mi sòffochi, Dio ti perdona.
Se mi stronchi, e Dio ti perdona.
Ma se ora (ascolta, ascolta la campana che suona per Santo Giovanni) se ora tu prendi questa povera carne di doglia che fu battezzata in Gesù, la prendi e la getti su l'aia, sotto gli occhi delle tue figlie immacolate, la prendi e la getti su l'aia allo strazio, alla mala brama degli uomini

la dài, all'immondizia e alla rabbia, o madre di Ornella, madre d'innocenza, se tu questo fai, se fai questo, Dio ti condanna.

LA CATALANA.

No, non ha avuto il battesimo. Il suo padre non fu seppellito in campo santo; ma sotto un mucchio di selci. L'attesto.

MILA.

Il demonio è dietro di te, donna, e hai la bocca nera di frode.

LA CATALANA.

O Candia, la senti, la senti? Anche c'ingiuria! Fra poco ti caccerà dalla casa, e t'accadrà senza fallo quel che il mietitore ti disse.

Anna di Bova. Su, Aligi, trascinala fuori!

MARIA CORA.

Non vedi, Vienda, non vedi la tua sposa che par che si muoia?

LA CINERELLA.

Che uomo sei tu? T'è fuggita dalle tue ossa la forsa, e nella tua bocca la lingua seccata s'è, che non fiati?

FELAVIA.

Svanito tu sembri. Smarristi su la montagna il tuo sentimento, e il tuo senno giù pel tratturo?

MONICA.

Non pedi che ancora non lascia il fazzuolo, da poi che l'ha tolto? Appiccato gli s'è alle dita.

LA CATALANA.

Divenuto ti è mentecatto il tuo figlio, Candia. Dio t'aiuti!

CANDIA.

Aligi, Aligi, non odi? Che fai? Dove sei? Fuor di mente? Che nasce nell'anima tua?

Ella gli toglierà dalla mano il panno e lo getterà a terra, verso la sbandita.



maprirò io la porta; e tu fa ch'ella esca, tu spingila fuori... Aligi, a te parlo, m'intendi?

Ah, dormito tu hai veramente settecent'anni, settecent'anni; e non hai conoscenza di noi! Donne, piace a Dio di disfarmi. Io mi credea che in questi due giorni

piacesse a Dio darmi una posa, tanto che inghiottir mi potessi meno amara almen la saliva. Figlie, prendetemi nell'arca la mantelletta mia nera e copritemi il capo, ch'io faccia lamento nell'anima mia.

Il figlio scoterà il capo. Un misto di demenza e di sgomento gli sconvolgerà la faccia rigata dal sudore. Parlerà come chi delira.

ALIGI.



The volete da me, madre? Io pur dissi: "Ponete contro la soglia l'aratro,

il carro, i buoi, le pietre, le solle, la montagna con tutta la neve..., Io che vi dissi? voi che diceste? Ecco. sì, la croce di cera benedetta il di dell'Ascensa. l'acqua santa nei càrdini. Madre. che volete ch'io faccia? Era notte era prima dell'alba, era notte. quando per venire si mosse. Profondo, profondo era il sonno, o madre. Però non m'avevate voi messo papavero nel vino. E fallito è quel sogno di Cristo. lo so questa cosa onde viene;

ma ratterrò la mia bocca.

Femmine, che volete da me ?

ch'io l'afferri per i capegli?

ch'io la trascini su l'aia?

ch'io la getti ai cani affamati?

Bene, sì, lo farò. Farò questo.

Quando egli si avanzerà verso Mila di Codra, ella si rifugerà presso il focolare.

## MILA.



on mi toccare! Peccato fai contro la legge del focolare, tu fai peccato grande mortale

contro il tuo sangue, contro la legge della tua gente, de' wecchi tuoi. Io su la pietra del focolare il wino werso che mi fu dato da una sorella della tua carne. Se tu mi tocchi, se tu m'offendi, tutti i tuoi morti nella tua terra, quegli degli anni dimenticati, i più lontani, i più lontani, settanta braccia sotto la solla, avranno orrore di te in eterno.

Preso il boccale, ella verserà il vino su la pietra inviolabile. Le donne allora getteranno alte strida.

IL CORO DELLE PARENTI.

- Ahi, che ha magato il camino!

56

- Ha messo mistura nel vino, l'ho vista, l'ho vista, in un lampo.

— Prendila, prendila, Aligi, e toglila di su la pietra.

- Acciuffala per i capegli.

- Acciustata per i capegui. - Aligi, non avere paura

ché l'iscongiuramento non vale.

— Di là toglila e spessa il boccale, tu spessalo contro un alare.

- Spicca la catena e méttigliela al collo e girala tre volte.

- Ha magato, ha magato il camino!

— Ahi, ahi, che la casa dà crollo!
Ahi, quanto pianto qui sarà pianto!

IL CORO DEI MIETITORI.

- Oh, oh, attaccate riotta?

- Noi siam qui, siam qui che s'aspetta.

- L'abbiamo giocata e siam pronti.

- Pecoraio, ménala fuoril

- Su, su, che sfondiamo la porta.

Picchieranno e schiamazzeranno.

ANNA DI BOVA.

Ecco, ecco, prendete pazienza anche un poco, buoni uomini. Aligi la tira. Mo mo voi l'avete.

Forsennato il pastore prenderà per un de' polsi la vittima che si divincolerà gridando. MILA.



ONDO o, no, no! Ti danni, ti danni. Piuttosto tu schiacciami il capo, tu battimi il capo alla spranga,

poi gettami morta di fuori. No, no! Su te il castigo di Dio! Ti nasceranno le serpi dal ventre della tua donna. Non dormirai, non dormirai più mai; non avrai più riposo; i cigli ti sanguineranno. Ornella, Ornella, difendimi tu, aiutami tul Abbi ancora pietà! Sorelle in Cristo, atutatemi!

Ella si svincolerà dalla stretta, e fuggirà verso le tre sorelle che le faranno riparo. Cieco di furore e d'orrore, Aligi leverà la sua mazza sul capo di lei per colpirla. Subitamente le giovanette romperanno in gran pianto. Egli s'arresterà, al suono del pianto; lascerà cadere a terra la mazza; si gitterà ginocchioni, a braccia aperte.



ercè di Dio! Fatemi perdonanza! L'Angelo muto ho visto, che piangeva; che lacrimava come voi, sorelle,

che lacrimava e mi guardava fiso. Lo vedrò fino all'ora del trapasso e ancora lo vedrò nell'altra vita.

Io ho peccato contro il focolare, contro i miei morti e contro la mia terra che più non mi vorrà tenere seco, che non vorrà sepolto il corpo mio. Sorelle, per lavarmi del peccato, nella cenere sette e sette giorni tante croci farò con la mia lingua quante sono le lacrime versate dagli occhi vostri, e l'Angelo le conti e il novero mi metta nel mio cuore. Voglio così pigliare perdonanza davanti a Dio, sorelle; e voi pregate, pregate per Aligi fratel vostro che alla montagna deve ritornare. E quella che pati l'onta e l'ambascia consolatela voi. Datele a bere, toglietele la polvere, con l'acqua e con l'aceto i suoi poveri piedi confortate, che forse le dorranno. Io non volea recarle onta, ma tratto fui dalle voci; e chi mi trasse al male gran dolore n'avrà per i suoi giorni. Mila di Codra, mia sorella in Cristo, donami perdonanza dell'offesa. Questi fioretti di Santo Giovanni io tolgo dalla massa del pastore e te li metto qui davanti ai piedi. Io non ti guardo, ché me ne vergogno. Dietro di te sta l'Angelo dolente.

Ma questa mano trista che l'offese, col tisso brucerò questa mia mano.

Trascinandosi su i ginocchi andrà verso il focolare e, stando carpone, cercherà un tizzo ancora acceso, lo prenderà con la manca, ne porrà la punta nel cavo della destra mano.

#### MILA.

T'è perdonato! No, non ti bruciare! Da me t'è perdonato, e Dio riceva il pentimento. Lèvati dal fuoco! Uno solo è il Signore del castigo; è quello che ti diede la tua mano per guidar le tue pecore nei paschi. E come pascerai tu la tua mandra se la tua mano ti s'inferma, Aligi? Da me t'è perdonato in umiltà. E del tuo nome io mi ricorderò a mezzodì, ma pure mane e sera quando pasturerai su la montagna.

IL CORO DEI MIETITORI.

- \_ Ehi là, ehi là, che è questo?
- Così ci volete gabbare?
- E noi vi sfondiamo la porta.
- Su, su, pigliamo la travel
- Su, su, quel timone d'aratro!
- Pecoraio, tu non ci gabbi.
- Su, su, quel pesso di màcina rotta e gettiamola a sfascio!

— O pecoraio Aligi, rispondi! Una due tre volte, e poi giù!

S'udrà il grido roco ond'essi accompagneranno lo sforzo dell'alzare il peso.

Aligi.

Per te, per me, per tutta la mia gente lo mi faccio la croce. E così sia.

Si alzerà, andrà verso la porta, e chiamerà.

Mietitori di Norca, apro la porta.

Risponderanno gli uomini con un clamore concorde. Il suono delle campane continuerà sul vento. Aligi toglierà la spranga; si segnerà in silenzio; poi spiccherà dal muro la croce di cera, la bacerà.

Serve di Dio, segnatevi e pregate.

Tutte le donne si segneranno e s'inginocchieranno, mormorando la litania.

IL CORO DELLE PARENTI.



yrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Christe audi nos...
Christe exaudi nos...

Il pastore deporrà la croce di cera su la soglia, tra la conocchia e il bidente; poi spalancherà la porta. Si vedrà nel vano divampare il sole terribile su i mietitori vestiti di lino.



## ALIGI.



ristiani di Dio, questa è la croce benedetta nel giorno dell'Ascensa. Posta l'ho su la soglia della porta

perché vi guardi dal fare peccato contro la poverella di Gesù · ch'ebbe rifugio in questo focolare.

I mietitori ammutoliti si scopriranno il capo.



o ho veduto dietro le sue spalle l'Angelo muto che la custodisce. Con questi occhi che debbono morire,

piangere io l'ho veduto, in ferma fede, cristiani di Dio. Per ciò l'attesto. Tornate al campo a mietere il frumento. Non fate male a chi non fece male. E che il falso nemico non v'inganni con i suoi beveraggi un'altra volta! Mietitori di Norca, il Ciel v'aiuti e vi cresca alla mano le mannelle. E San Giovan Battista Decollato vi mostri il capo suo nel Sol levante, se questa notte andate su la Plaia. E non vogliate male a me pastore, a me Aligi povero di Cristo.

Le donne sempre inginocchiate seguiranno som messamente la litania. Candia dirà la invocazione l'altre risponderanno.

CANDIA E IL CORO DELLE PARENTI.

Mater purissima, ora pro nobis.

Mater castissima, ora pro nobis.

Mater inviolata, ora pro nobis...

I mietitori si chineranno, allungheranno la mano a toccare la croce, porteranno la mano alle labbra; e s'allontaneranno silenziosi per la campagna ardente. Poggiato allo stipite, prono, il pastore li seguirà con lo sguardo. Nel silenzio s'udranno voci giungere dal sentiero.

UNA VOCE.

O Lazaro di Roio, torna indietro!

UN'ALTRA VOCE.

Lazaro, non andare, non andare!

Il pastore sussulterà. Sollevatosi, facendosi schermo delle mani, guaterà per la luce del mezzodì.

## CANDIA & IL CORO DELLE PARENTI.

Virgo veneranda, ora pro nobis.
Virgo predicanda, ora pro nobis.
Virgo potens, ora pro nobis...

#### ALIGI.

Padre, padre, che hai? Perchè bendato sei? Tu sanguini, padre. Su, parlate, o uomini di Dio! Chi lo ferì?

Lazaro di Roio si presenterà davanti alla porta, col capo bendato, sostenuto alle ascelle da due uomini vestiti di lino come i mietitori. Candia interromperà la litania con un grido e balzerà in piedi, guatando.

Padre, aspetta. La croce è su la soglia. Non puoi passare senza inginocchiarti. Se il sangue è ingiusto, tu non puoi passare.

I due uomini sosterranno il ferito barcollante, che piegherà i ginocchi.

# CANDIA.

O figlie, figlie, era vero, era vero! Piangiamo, figlie. Il lutto è sopra noi.

Le figlie abbracceranno la madre. Le donne del parentado poseranno a terra le canestre, prima di rialzarsi. Mila di Codra raccoglierà il suo panno;

# LA FIGLIA DI IORIO

64

e, stando ancora prostrata, se l'avvolgerà intorno al capo per nascondersi la faccia. Poi, quasi strisciando sul terreno, andrà verso la porta, presso lo stipite opposto a quello ove sarà il pastore. Muta e rapida si drizzerà in piedi addossandosi al muro. Quivi, immobile e coperta, aspetterà il momento per dileguarsi.



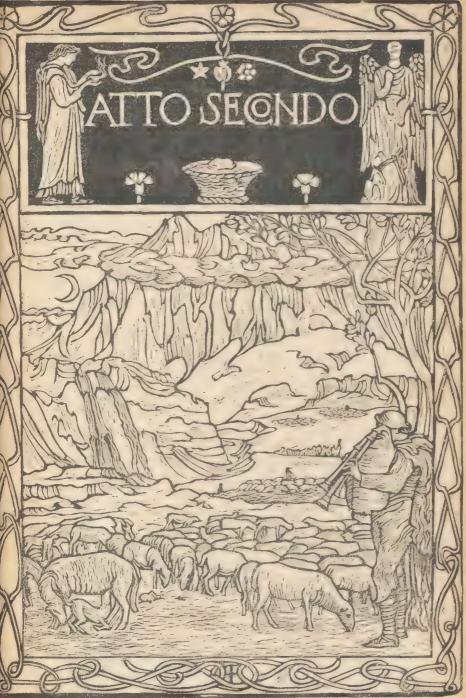





i vedrà una caverna montana, in parte rivestita di assi, di stipa, di paglia, largamente aperta verso un sentiere petroso-

Si discopriranno per l'ampia bocca i pascoli verdi, i gioghi nevati, le nuvole erranti. Vi saranno giacigli di pelli pecorine, deschetti di rozzo legname, bisacce, otri vuoti e pieni, un panconcello per lavorar di tornio e d'intaglio, con suvvi l'asce, il pialletto lunato, il coltello a petto, la lima, il tagliolo, altri strumenti, e da presso le cose lavorate: conocchie, fusa, mestole, cucchiai, mortai, pestelli, cennamelle, sufoli, candellieri; un ceppo di noce che in basso apparirà ancora informe nella sua corteccia e in alto porterà di tutto tondo la figura di un angelo appena digrossata fino alla cintola dallo scalpello ma già con le ali quasi rifinite. Una lampanetta di olio d'oliva arderà dinanzi all'imagine di Nostra Donna, in una incavatura della rupe come in una nicchia. Una cornamusa penderà quivi accanto. S'udranno i campani delle mandre nel

silenzio della montagna, declinando il giorno, poco dopo l'equinozio autunnale.

# SCENA PRIMA.

MALDE, il cavatesori, e Anna Onna, la vecchia dell'erbe, dormiranno su le pelli di pecora, stesi nei loro cenci. Cosma, il santo, vestito d'una melote, anche dormirà, ma accosciato, con le braccia intorno ai ginocchi e su i ginocchi il mento. Aligi sarà seduto sopra un deschetto, intento a intagliare con suoi ferri il ceppo di noce. Mila di Codra sarà seduta di contro a lui e lo guarderà. MILA.



a stiè mutolo il patrono ch'era di ceppo di noce. sordo fue il legno santo,

Sant'Onofrio non rispose.

E disse allora la terza (miserere di noi, Signore!) e disse allora la bella: "Ecco pronto lo mio cuore.

Se vuol sangue a medicina, prendetelo dal cuor mio; ma di questo ei non s'avveda. ma di questo ei non s'addia.,, Sùbito il legno getta un ramo, getta un ramo dalla bocca. getta un ramo per ogni dito. Sant'Onofrio è rinverdito!

Ella si chinerà a raccattare le schegge e i trùcioli intorno al ceppo lavorato.

ALIGI.

O Mila, e questo anche è un ceppo di noce. Rinverdirà, Mila, rinverdirà?

MILA, china a terra.

"Se vuol sangue a medicina, prendetelo dal cuor mio...,

ALIGI.

Rinverdirà, Mila, rinverdirà?

MILA.

"Ma di questo ei non s'avveda, ma di questo el non s'addia.,,

ALIGI.



ila, Mila, il miracolo ci assolva! L'Angelo muto ci protegga ancora, ché per lui non m'adopro co' miel ferri

ma sì m'adopro con l'anima in mano. E tu che cerchi, là? che hai perduto?

MILA.



o raduno le schegge; e le arderemo, e un granello d'incenso con ognuna. Affretta, Aligi, ché il tempo sen viene.

La luna di settembre è menomante e i pastori cominciano a partire: chi verso Puglia va, chi verso Roma. E dove l'amor mio farà viaggio?

70

Dov'ei farà viaggio gli sien prata dinanzi e fonti d'acque, e non sia vento, e di me gli sovvenga quando annotta!

ALIGI.

sa erso Roma farà viaggio Aligi, andrà dove si va per tutte strade, con la sua mandra verso Roma grande,

a pigliar perdonanza dal Vicario, dal Vicario di Cristo Signor Nostro, perché quegli è il Pastore dei Pastori. Non in terra di Puglia andrà uguanno: ma a Nostra Donna della Schiavonia ei manderà per man d'Alài d'Averna questi due candellieri di cipresso con due ceri messani in compagnia, che di lui peccatore non si scordi Nostra Donna che guarda la marina. Poi quest'Angelo, come sia finito, ei lo caricherà sopra una mula e passo passo ei se lo porterà.

MILA.



ffretta, affretta, ché il tempo sen viene. Dalla cintola in giù l'Angelo è preso ancor nel ceppo, i piedi ancor legati

ha nei nocchi, e le mani senza dita, e gli occhi si pareggian con la fronte. Indugiato ti sei a fargli l'ale penna per penna, ma volar non può.

#### ALIGI.

M'aiuterà Gostanso il dipintore, Gostanzo di Bisegna il dipintore che lavora d'istorie per le carra. Accordato to mi sono già con lui ed ei mi metterà colori fini; e forse alla Badia m'avrò dai frati per un agnello un poco d'oro in foglio da mettere nell'ale e alla gorgiera.

MILA.



ffretta, affretta, ché il tempo sen viene e già la notte è più lunga del giorno, e su dalla pianura monta l'ombra

all'improvviso quando non s'attende, sì che l'occhio non guida più la mano e al ferro cieco non soccorre l'arte.

Cosma si agiterà nel sonno e si lamenterà. Si udrà giungere di lontano la cantilena sacra dei pellegrinaggi.

Cosma si sogna. E chi sa che si sogna! Odi odi il canto della compagnia che varca la montagna per andare forse a Santa Maria della Potenza, Aligi, verso la tua terra, verso la tua casa dov'è la madre tua; e forse passerà poco discosto, e la madre l'udrà, l'udrà Ornella forse, e diranno: "Questi pellegrini

scesero dagli stazzi dei pastori e alcun saluto non ci fu mandato!,,

Aligi sarà curvo a digrossar con l'asce il basso del ceppo. Dato un colpo, abbandonerà il ferro nel legname; e si solleverà ansiosamente.

# ALIGI.

Ah, perché tocchi dove il cuore dole? Mila, corro e li giungo sul cammino e fo priego al crocifero che porti l'imbasciata... Ma come gli dird?

MILA.



ang li dirai: "Buon crocifero, ti priego, se passi pel vallone di San Biagio, per la contrada detta l'Acquanova,

domanda della casa d'una donna chiamata Candia della Leonessa e fa sosta, ché certo avrai da lei un boccaletto per ristoro e forse più altro avrai, fa sosta e dille: - Il figlio Aligi ti saluta, e le sorelle con te anche, e Vienda anche, la sposa, e ti promette che discenderà per essere da te ribenedetto in pace, prima della dipartita, e t'assicura ch'ei fu liberato d'ogni male e periglio, liberato della falsa nemica ultimamente, e non sarà mai più cagione d'ira

e non sarà mai più cagion di pianto alla madre, alla sposa, alle sorelle.,,

Aligi.



ila, Mila, qual vento ti combatte l'anima e te la volge? Un vento sàbito, un vento di paura. E ti si spegne

la voce in bocca e il sangue se ne va dalla tua faccia... Perché vuoi ch'io mandi messaggio di menzogna alla mia madre?

MILA.



n verità, in verità ti parlo, o fratel mio, caro della sorella, quant'è vero che non commisi fallo

con te ma stetti accesa come un cero dinanzi alla tua fede e fui lucente d'amore immacolato al tuo cospetto. In verità, in verità ti parlo e dico; Va, va, corri sul cammino e cerca del crocifero che porti il saluto di pace all'Acquanova. Venuta è l'ora della dipartita per la figlia di Iorio. E così sia.

ALIGI.

Per certo hai tu mangiato miel selvaggio che ti turba la mente! E dove andrai?

MILA.

Andrò dove si va per tutte strade.

ALIGI.



h, verrai meco, dunque, verrai meco! Assai lungo è il cammino. Ma te anche io metterò su la mia mula. E andremo

con la speranza, verso Roma grande.

MILA.

Convien ch'io vada dall'opposta parte co' piè miei lesti e senza la speranza.

Aligi, volto alla vecchia che dorme. Anna Onna, su, svégliati, su, lèvati, e vammi in cerca d'ellèboro nero, che il senno renda a questa creatura!

Non t'adirare, Aligi. E se t'adiri anche tu contro a me, come vivrò io fino a sera? Sotto il tuo calcagno il mio cuore non lo raccoglierò.

ALIGI.

Nella mia casa non ritornerò se non con te, con te, figlia di Iorio, Mila di Codra, mia per sacramento.

MILA.



ligi, e passerd la soglia stessa ove fu posta la croce di cera? E un uomo v'appari, che sanguinava;

e disse allora il figlio di quell'uomo: "Se il sangue è ingiusto, tu non puoi passare.,, Era di mezzodi, nella vigilia di San Giovanni. Era la mietitura. Pace ha la falce appesa alla parete, il grano si riposa nei granai, mentre il dolore seminato s'alza.

Cosma si agiterà nel sonno gemendo.

Ma sai tu chi ti condurrà per mano?

Cosma, gridando.

Non lo sciogliere! No, no, non lo sciogliere!

SCENA SECONDA.

Il santo aprirà le braccia sollevando il volto di su i ginocchi.

MILA.

Cosma, Cosma, che sogni? Di': che sogni?

Cosma si aveglierà e si leverà.

ALIGI.

Che hai veduto? Di': che hai veduto?

COSMA.



paventi si son volti contro a me. Io ho veduto... Ma non debbo dire. Ogni sogno, che vien da Dio, purgato

sarà col fuoco prima d'esser detto. Io ho veduto, e certo parlerd. Ma ch'io non usi indegnamente il Nome 76

dell'Iddio mio per giudicare, quando la caligine è ancora sopra a me.

ALIGI.

O Cosma, tu se' santo. Per molt'anni ti sei lavato con acque di neve.
Con l'acque che traboccano dai monti dissetato ti sei davanti al Cielo.
Oggi dormito hai nella mia caverna, sul vello della pecora mondato col solfo perchè l'Incubo si fugga.
Nel tuo sonno hai veduto visioni.
Lo sguardo del Signore è sopra a te.
Soccorrimi del tuo intendimento.
Or io ti parlerò, e tu rispondimi.

COSMA.

Imparata non ho la sapienza, giovine, e non ho pur l'intendimento che ha il sasso nel cammino del pastore.

Aligi.

O Cosma, uomo di Dio, stammi a sentire. Io ti priego per l'Angelo che è chiuso in quel ceppo e non ha orecchi e ode!
Cosma.

Parla parole diritte, pastore; e la tua confidanza non in me pont ma nella santa verità.

Malde e Anna Onna si desteranno e si leveranno sul cubito ad ascoltare.

ALIGI.



osma, questa è la santa verità. Dal pian di Puglia mi tornai a monte con la mia mandra il di del Corpusdo-

mini. Com'ebbi preso luogo d'addiacciare, scesi alla casa per i miel tre giorni. E trovo nella casa la mia madre che mi dice: "Figliuolo, voglio darti donna.,, lo le dico: "Madre, guardo sempre il tuo comandamento.,, Ella mi dice: "Bene, è questa la tua donna.,, Si fanno le sposalizie. Il parentado viene e m'accompagna la sposa alla porta. Io era come un uomo all'altra riva d'una fiumana, che vede le cose di là dall'acqua e tra mezzo passare vede l'acqua, che passa eternamente. Cosma, fu la domenica. Bevuto io non avea papavero nel vino. Tuttavia perché mai sì grande sonno mi venne sopra il cuore ismemorato? Io credo che dormii settecent'anni. Il lunedi ci alsammo a ora tarda. E la mia madre ruppe il suo panello sul capo della vergine che pianse. Io non l'avea già tocca. E il parentado venne con le canestre del frumento. Ma lo muto mi stava in gran tristezza

come fossi nell'ombra della morte. Ed ecco d'improvviso entrare quivi tutta tremante questa creatura. I mietitori la perseguitavano, canil. che la volevano conoscere. Ed ella ci pregava la salvezza. E niuno di noi, Cosma, si mosse. Sola la mia più piccola sorella corre e s'ardisce chiudere la porta. Ed ecco che la porta da quei cani è percossa con ogni vitupèro. E s'apre contro questa creatura bocca di frode con parole d'odio. E il parentado vuol gittarla al branço. Ed ella trista presso il focolare chiede pietà, che non ne faccian strazio. Ma io stesso l'afferro e la trascino, per odio e frode: e trascinar mi sembra il mio cuore di quando era fanciullo. Ed ella grida, ed to sopra di lei levo la mazza. E le sorelle piangono. Ed ecco, dietro a lei, Cosma, con queste pupille vedo l'Angelo che piange! Lo vedo, o santo! L'Angelo mi guarda e piange, e tace. Io cado ginocchioni. Perdóno chiedo. E, per punire questa mia mano, prendo di sul focolare un tisso ardente. "No, non ti bruciare!.. grida la creatura. E poi mi dice...

O Cosma, o santo, con acque di neve tu ti sei battezzato alba per alba; e tu, vecchia, conosci tutte l'erbe che sànano la carne cristiana, sai la virtù di tutte le radici; e tu. Malde, con quella tua forcina tu saper puoi dove i tesori sien nascosti a piè dei morti che son morti or è cent'anni, or è mill'anni, è vero?: e profonda, profonda è la montagna. Or to vi chiederd: voi che sentite venir le cose di tanto lontano, quella voce di qual mai lontananza venne e parlò perché l'udisse Aligi? Rispondetemi voi! Ella mi disse: "E come pascerai tu la tua mandra se la tua mano ti s'inferma, Aligil,. E con questa parola ella mi colse l'anima mia di dentro le mie ossa così, come tu, vecchia, cogli un semplice!

Mila piangerà silenziosamente.

ANNA ONNA.

V'è un'erba rossa che si chiama Glaspi e un'altra bianca che si chiama Egusa, e l'una e l'altra crescono distanti; ma le radiche loro si ritrovano sotto la terra cieca e là s'annodano, tanto sottili che neppur le scopre Santa Lucia. Diversa hanno la foglia ma fan l'istesso fiore, ogni sett'anni. E questo è anche scritto nelle carte. Cosma sa le potenze del Signore.

# ALIGI.



scolta, Cosma. Il sonno d'oblianza m'era stato mandato al capezzale, da chi? La mano innocente avea chiuso

la porta di salute: e m'era apparso l'Angelo del consiglio; e una parola di labbra s'era fatto pegno eterno. Oual'era dunque la mia donna, innanzi al buon frumento, al pane mondo e al fiore? COSMA.



astore Aligi, la stadera giusta e le giuste bilance son di Dio. Tuttavia prendi pure intendimento da Colui che t'ha fatta sicurtà; prendi pegno da lui per la straniera. Ma quella che non fu tocca, dov'è?

## ALIGI.



i partii per lo stazzo dopo vespro, la vigilia di San Giovanni. All'alba io mi trovai di sopra a Capracinta

e stetti ad aspettare il sole. E vidi dentro dal cerchio sanguinare il capo del Decollato. Poi venni allo stazzo, ripresi a pasturare e a dolorare.

E mi parea che mi durasse il sonno
e la mandra brucasse la mia vita.

Allora il cuore mio chi lo pesò?

O Cosma, vidi prima l'ombra e poi
la persona, là, sul limitare.

Era il giorno di Santo Teobaldo.

Stava seduta questa creatura

sopra la pietra; e non poté levarsi
ché i piedi eran piagati. Disse: "Aligi,
mi riconosci?,, Io dissi: "Tu sei Mila.,,
E non parlammo più, ché più non fummo
due. Né quel giorno ci contaminammo
né dopo mai. Lo dico in verità.

#### COSMA.



astore Aligi, tu hai certo accesa una làmpana pia nella tua notte ma tu l'hai posta in luogo di quel ter-

# mine

antico che inalzarono i tuoi padri.
Tu rimosso hai quel termine sacrato.
E se questa tua làmpana si spegne?
Il consiglio nel cuor dell'uomo è un'acqua profonda; e l'uomo pio l'attignerà.

# ALIGI.

Io prego Iddio che ponga sopra a noi il suggello del sacramento eterno! Vedi che faccio? Con l'anima in mano lavoro questo legno, a simiglianza dell'Angelo apparito. Incominciai nel giorno dell'Assunta, pel Rosario lo vo' compire. Or ecco il mio disegno. Calerd con la mandra verso Roma; e porterò quest'Angelo con meco sopra una mula. Andrò dal Santo Padre nel nome di San Pietro Celestino che sul Morrone fece penitenza, me n'andrò dal Pastore dei pastori con questo voto a chiedere dispensa, perché colei che non fu tocca torni alla sua madre, sciolta dal legame, ed alla mia conduca io la straniera che sa piangere senza farsi udire. Ora domando al tuo conoscimento, Cosma; la grazia mi sarà concessa?

COSMA.



utte le vie dell'uomo sembran dritte all'uomo; ma il Signore pesa i cuori. Alte mura, alte mura ha la Città,

e gran porte di ferro, e intorno intorno gran sepolture dove cresce l'erba. L'agnello tuo non bruchi di quell'erba, pastore Aligi. Interroga la madre...

UNA VOCE, di fuori gridando. Cosma, Cosma! Se sei là dentro, esci!

COSMA.

Chi m'ha chiamato? Avete udito voce?

LA VOCE.

Esci, Cosma, pel sangue di Gesù! O cristiani, fatevi la croce.

COSMA.

Eccomi. Chi mi chiama? Chi mi vuole?

# SCENA TERZA.

Appariranno alla bocca della caverna due pastori vestiti di pelli, tenendo fermo tra loro un giovinetto magro e verdastro come una locusta, che avrà le braccia constrette contro i fianchi da più giri di corda passati intorno al tronco seminudo.

#### L'UN PASTORE.

O cristiani, fatevi la croce!
Il Signore vi salvi dal Nemico.
Per guardarvi la bocca, dite un pater.

Tutti i presenti si segneranno.

# L'ALTRO PASTORE.

O Cosma, questo giovine ha i demonii.
Or è tre giorni che l'hanno invasato.
E vedi vedi come lo travagliano!
Ed egli schiuma e stride e si fa verde.
Noi l'abbiamo legato con le corde
per portartelo. Tu già liberasti
Bartolomeo del Cionco alla Petrara.
Uomo di misericordia, anche questo

libera! Tu fa che escano da lui! Tu cacciali da lui, e lo guarisci!

Qual è il suo nome e il nome del suo padre?

L'UN PASTORE.

Salvestro di Mattia di Simeone.

COSMA.



alvestro. vuoi tu essere sanato? Sta di buon cuore, figliuolo. Abbi fede. lo te lo dico: non temere. E voi

perche l'avete legato? Scioglietelo.

L'ALTRO PASTORE.



osma, vieni con noi alla cappella. Là noi lo scioglieremo. Qui ci fugge: e sempre ha frenesia di rotolarsi

e di precipitare; e schiuma. Vieni!

COSMA.

Verrò con Dio. Sta di buon cuore, figlio!

I due pastori trascineranno l'indemoniato. Malde e Anna Onna li seguiranno per un tratto; si soffermeranno a guatare: il cavatesori, roso dal suo pensiero di sotterra, tenendo in mano un ramo sfrondato d'ulivo terminante in forcina, fornito d'una pallottola di cera all'estremità più robusta; la vecchia dell'erbe poggiata alla sua stampella, con la sua sacca di semplici penzoloni sul ventre. In breve, anch'essi scompariranno. Il santo si volgerà dal limitare, verso l'ospite.



ado con Dio. Pastore Aligi, sil
rimeritato del conforto ch'ebbi
nel ricovero tuo. M'hanno chiamato

ed ho risposto. Prima che tu prenda la via nova, considera la legge.
Chi perverte la via, sarà fiaccato.
Guarda il comandamento di tuo padre.
Segui l'insegnamento di tua madre.
Tienli sempre legati in sul tuo cuore.
E Dio guidi il tuo piè, che non sia preso nei lacci e non incappi nella brace.

# ALIGI.

Cosma, hai tu bene udito? Io sono puro.

Non mi contaminai ma ebbi fede.

Hai bene udito i segni che l'Iddio

altissimo ha mandati verso me?

Attendo quel che è giusto, e mi mortifico.

#### COSMA.

Io te lo dico: interroga il tuo sangue, prima di condur teco la straniera.

UNA VOCE, di fuori gridando.

Cosma, non t'indugiare! Ora l'uccide.

Cosma, volto a Mila.

Pace a te, donna. Se il bene sia teco,

fa che da te si versi come il pianto, senza che s'oda. Forse tornerd.

Vengo, ti seguo, ché tutto non dissi...

MILA.

Aligi, & vero; tutto non dicestil Va sul cammino e cerca del crocifero e pregalo che porti la parola.

Il santo si allontanerà per i pascoli. Si udrà, or sì or no, il cantare dei pellegrini.



ligi, Aligi, tutto non dicemmol E meglio m'è avere nella bocca un buon pugno di polvere o una pietra che me la chiuda. Ascolta solo questo da me, Aligi. Io non ti feci male; male non ti farò. Sanàti sono i miei piedi, e conoscono la via. Venuta è l'ora della dipartita per la figlia di Iorio. E così sia.

Io non so, tu non sai l'ora che viene. Rimetti l'olio nella nostra lámpana. Prendi l'olio dall'otro. Ancor ve n'è. E aspettami, che vado dal crocifero. Bene ho pensato quel che gli dirò.

Si volgerà per andare. La donna, vinta dallo sgomento, lo richiamerà.

MILA.

Aligi, fratel mio! Dammi'la mano.

Aligi.

Mila, il cammino è là, poco lontano.

MILA.

Dammi la mano tua, ch'io te la baci. È il sorso che concedò alla mia sete.

Aligi, appressandosi.

Mila, col tizzo io la volli bruciare. È quella mano trista che t'offese.

MILA.

Non mi rammento. lo son la creatura che trovasti seduta su la pietra, che veniva chi sa da quali strade.

Aligi, appressandosi ancora.

Su la tua faccia il pianto non s'asciuga, creatura. Una lacrima ti resta nei cigli; trema, se parli; e non cade.

MILA.

S'è fatto un gran silenzio. Aligi, ascolta. Non cantan più. Con l'erbe e con le nevi, siamo soli, fratello, siamo soli.

ALIGI.

Mila, tu sei come la prima volta là su la pietra, quando sorridevi con gli occhi e avevi i piedi sanguinosi. MILA.



tu, tu non sei quello inginocchiato che i fioretti di San Giovan Battista posò per terra? Ed una li raccolse

e se li porta nello scapolare.

ALIGI.



ila, una risonanza nella voce hai, che mi consola e mi contrista SI come d'ottobre quando con le mandre

si cammina cammina lungo il mare.

MILA.

Camminare con te per monti e spiagge, vorrei che questa fosse la mia sorte.

ALIGI.

O compagna, preparati al viaggio. Lungo è il cammino, ma l'amore è forte.

MILA.

Aligi, passerei sul fuoco ardente, e che l'andare non avesse fine!

ALIGI.

Pei monti coglierai le genzianelle e per le spiagge le stelle marine.

MILA

Se dovessi pontare i miei ginocchi nelle tue péste, mi trascinerei.

#### Aligi.

Pensa ai riposi, quando farà notte! La menta e il timo avrai per origlieri.

# MILA.

on penso, no. Ma lascia, anche per questa

notte, ch'io viva dove tu respiri, ch'io t'ascolti dormire anche una volta, che anch'io vegli per te come i tuoi canil



u lo sai, tu lo sai quel che s'attende. Con te partisco l'acqua il pane e il sale. E così partirò la giacitura

fino alla morte. Dammi le tue mani!

Si prenderanno per le mani guardandosi fisamente.

### MILA.

Ah, si trema, si trema. Tu sei freddo,
Aligi, tu ti sbianchi... Dove va
il sangue del tuo viso che si perde?
Ella si scioglierà e con le mani gli sfiorerà le gote.

# Aligi.

O Mila, Mila, sento come un tuono...

E tutta la montagna si sprofonda.

Dove sei? dove sei? Tutto si perde.

Anch'egli tenderà le mani verso di lei, come uno che brancoli. E si baceranno. Poi cadranno entrambi in ginocchio, l'uno di contro all'altra.



MILA.

Miserere di noi, Vergine santa!

ALIGI.

Miserere di noi, Cristo Gesù!

Sarà grande silenzio.

UNA VOCE, di fuori cruda.

Pecoraio, ti cercano all'addiaccio.

Una pecora nera s'è sciancata.

Aligi si alzerà vacillando, e andrà verso il richiamo.

Il massaro ti cerca, che tu corra. E dice che c'è una con la còscina, non so chi sia, che ti va dimandando.

Aligi volgerà indietro il capo a guardare la donna rimasta in ginocchio; e il suo sguardo abbraccerà tutte le cose.

Aligi, a bassa voce.



ila, rimetti l'olio nella làmpana che non si spenga. Vedi ch'arde appena. Prendi l'olio dall'otro. Ancor ve n'è.

E aspettami, che arrivo fino al giaccio. Paura non avere. Dio perdona; perché tremammo, Maria ci perdona. Rimetti l'olio, e prega per la grazia.

Si allontanerà per i pascoli.

MILA.



ergine santa, fatemi la grazia, ch'io mi rimanga con la faccia in terra freddata qui, ch'io sia trovata morta,

di qui rimossa per la sepoltura. Non fu peccato, sotto gli occhi vostri. Non fu peccato. Voi lo concedeste. Non furono le labbra (siete voi testimone) non furono le labbra. Posso morire sotto gli occhi vostri. Forza non ho d'andarmene, Maria. E vivere con lui Mila non può! Madre clemente, malvagia non fui. Fui una fonte calpestata. E troppo mi fu fatta vergogna innanzi al Cielo. Ma chi mi tolse dalla mia memoria la mia vergogna, se non voi, Maria? Rinata fui quando l'amore nacque. Voi lo voleste, Vergine fedele.



utte le vene di quest'altro sangue vengono di lontano di lontano, dal fondo della terra ove riposa

quella che m'allattò (fate che anch'ella ora mi veggal), dalla più lontana innocenza. O Maria, voi lo vedete.

Non le labbra, dianzi (siete voi testimone) non furono le labbra.

E, s'io tremai, ch'io porti nel trapasso il tremito con me nell'ossa mie.

Mi chiudo gli occhi miei con le mie dita.

Con l'indice e il medio di ciascuna mano si premerà le palpebre; e curverà la faccia sino a terra.

Sento la morte, me la sento appresso. Cresce il tremito. E il cuore non si ferma.

Si leverà impetuosamente.

Ah sciagurata! Quel che mi fu detto non feci, e per tre volte me lo disse. "Rimetti!'olio.,, Ed ecco, ora si spegne!

Correrà verso l'otro, appeso a un asse, ma vigilando con l'occhio la fiammella tremula dinanzi all'imagine e cercando di sostenerla con la preghiera mormorata.

Ave Maria, gratia piena, Dominus tecum...

Spiccherà l'otro che le si affloscerà tra le mani.

Cercherà la caraffa per versarvi l'olio; ma non potrà dall'otro spremuto trarre se non qualche stilla.

È vuotol È vuotol Vergine, tre gocce, che mi sien sante per l'estrema Unzione, due per le mani, l'altra per la bocca e tutt'e tre sopra l'anima mial Ma se ancora son viva, quando torna, che gli dirò, Madre, che gli dirò? Certo che, prima di veder me, vede che la làmpana è spenta. E se l'amore non mi valse a tenerla accesa, Madre, che mai varrà per lui quest'amor mio?

Ella spremerà anche una volta l'otro, frugherà una bisaccia, capovolterà gli orciuoli, mormorando la preghiera.



ate che v'arda, Madre intemerata, ancora per un poco, ancora quanto dura un'Avemaria, dura una Salve

regina, Madre di misericordia!

Nella ricerca affannosa ella andrà verso il limitare, udrà un passo, scorgerà un'ombra. Si farà a chiamare, gridando.

O donna, buona donna, cristiana, accòstati, che Dio ti benedica! Accòstati, ché forse Dio ti manda. Che porti nella còscina? Hai un poco d'olio? Per carità, dàmmene un pocol
Poi entra e scegli e piglia quel che vuoi:
cucchiai mortai conocchie fusi, tutto!
Bisogno c'è per la Signora nostra,
per rimettere l'olio nella làmpana
che non si spenga; ché, se mi si spenge,
non vedo più la via del Paradiso.
M'intendi, cristiana? Me la vuoi
tu fare questa carità d'amore?

La donna apparirà sul limitare, col volto coperto dall'ammantatura nera; si toglierà dal capo lo staio di legno, senza dir parola, e lo poserà a terra; di sopra vi toglierà il pannolino, cercherà dentro, prenderà un utello pien d'olio e lo porgerà a Mila di Codra.



h benedetta, benedetta! Dio ti rimeriterà in terra e in cielo. Tu l'hai, tu l'hai! Vestita a lutto sei;

ma la Madonna ti concederà di riveder la faccia del tuo morto per questa carità che tu mi fai.

Ella prenderà l'utello e si volgerà con ansia per correre alla làmpana moribonda.

Ah, perdizione sopra me! S'è spenta.

L'utello le sfuggirà dalle mani e si spezzerà sul suolo. Ella rimarrà immobile per alcuni attimi, stretta dall'orrore dei presagi. La donna ammantata si chinerà con un atto rapido e tacito verso l'olio sparso, toccandolo con le dita della destra e poi segnandosi.

# SCENA QUARTA.

Mila guarderà la donna con una tristezza composta, e la rassegnazione disperata farà sorda e tarda la sua voce.

MILA.



erdóno, passeggiera di Cristo. La tua carità non mi valse. L'olio-è sparso, e rotto l'utello.

La mala ventura è su me. Dimmi che vuoi. Queste cose le ha lavorate il pastore. Una conocchia nuova col fuso vuoi? Vuoi mortaio e pestello? Dimmi tu, ché io nulla so. Ormai son nel mondo di giù.

L'AMMANTATA, con la voce tremante. Figlia di Iorio, venni per te, e ti portai questa còscina, per dimandarti una grazia.

MILA.

Ah voce di cielo, nel mezzo dell'anima mia, sempre udita!

L'AMMANTATA.

Per te venni dall'Acquanova.

MILA.

Ornella! Ornella tu sei!

Ornella si scoprirà la faccia.

ORNELLA.

Sono la sorella di Aligi, sono la figliuola di Lazaro.

MILA.



i bacio i tuoi piedi umilmente, che ti portarono a me perch'io rivedessi il tuo viso

nell'ora dell'ambascia mortale. Tu alla pietà fosti la prima ed ora sei l'ultima, Ornella!

ORNELLA.



e la prima fui, penitenza grande n'ho fatta. Te lo dico in verità, Mila di Codra.

E la penitenza mi dura.

MILA.



i trema la voce tua dolce. Nella piaga il coltello che trema fa più strazio, ah quanto più strazio!

E tu non lo sai, giovanetta.

ORNELLA.

Sapessi quale ho to dolore! Sapessi quanto male rendesti per quel poco di bene ch'io feci! Dalla casa mia desolata venni, dove si piange e perisce.

MILA.

Perché vestita sei a lutto? Chi ti mori? Tu non rispondi. Forse... forse... la cognata tua?

ORNELLA.

Ah quella vorresti tu morta!

MILA.

No, no. Dio mi vede. Ho temuto, ho avuto spavento di dentro. Dimmi, dimmi: chi dunque? Rispondi, per Dio e per l'anima tua!

#### ORNELLA.



essuno ancor ci morì, ma tutti il lutto si fa del caro che andarsene volle

in ruina del capo suo. Però se vedessi tu quella, se tu la mia madre vedessi, tremito ti prende. Per noi venne la state nera, venne l'autunno amaro intoscato, ché più trisio l'anno bissesto non poteva a noi essere. Pure, quand'io chiusi la porta a salvarti, in ruina del capo mio,

tu non parevi già dispietata, tu che ci pregavi pietà. E tu mi dimandasti il mio nome per volermi in lode nomare! E al mio nome è fatta vergogna mane e sera nella mia casa, e vituperata e cacciata to sono in disparte, ché ognuno grida: "Eccola dunque cole! che mise la spranga alla porta perché dentro restasse il malanno appiattato nel focolare.,, E più non posso. E dico: "Piuttosto cavate le vostre coltella e a pezzi stracciatemi.,, Questa è la mercè, Mila di Codra.

#### MILA.

È giusto, è giusto che tu
mi percuota, è giusto che tu
m'abbeveri in questa amarezza,
con questo patimento accompagni
la mia colpa nel mondo di giù.
Forse per me il sasso e la stipa
e la paglia e il legno insensato
parleranno, e l'Angelo muto
che al fratel tuo è vivo in quel ceppo
e la Vergine senza il suo lume
parleranno; e non io parlerò.

## ORNELLA.



reatura, ora sembra che a te l'anima tua sia vestimento e ch'io possa toccarla stendendo

verso te la mia mano di fede. Or come tu sai tanto male gettare alla gente di Dio? Se Vienda nostra vedessi, tremi tutta. Fra poco la pelle le si schianta su l'ossa per l'arido, e le sue gencive più bianche son che i denti nella sua bocca. E. come cadeva la prima pioggia, sabato, mamma ci disse piangendo: "Ecco, ecco, ora sen va, nella frescura si piega e si disfa.,, Ma non piange il mio padre: il suo fiele ei mastica senza far motto. Gli s'inveleni la ferita. La resipola trista lo colse (San Cesidio e San Rocco ci guardil) e nell'enfiagione la bocca gli lasciò per di e notte latrare. Tutto un fuoco scuro eragli il capo. E incanito le grandi biasteme ei facea, da scuoter la casa; e noi sbigottivamo... Tu batti i denti, creatura. Hai la febbre, che così ti ricorre riprezzo?

100

MILA.



empre, a calata di sole. m'entra addosso il freddo; ché usa non sono alla sera dei monti.

A quest'ora s'accendono i fuochi. Ma parla, parla sensa pietà.

ORNELLA.



eri da un motto compresi ch'el s'era messo in pensiero di salire quassù allo stazzo.

Tornar non lo vidi iersera. e il sangue mi si fermò. Allora apprestai questa còscina. M'aiutarono le mie sorelle: ché tre siamo, nate di madre. tutte e tre segnate al dolore. E stanotte lasciai l'Acquanova, passai il fiume alla scafa, e la montagna pigliai... Ah, creatura di Cristo, a questa pena non reggo. Che posso io fare per te? Or tu tremi più malamente che quando eri presso il camino e i mietitori incanivano.

MILA.

E tu l'hai scontrato? Tu sai

che venuto egli è allo stazzo? Sei certa, Ornella, sei certa?

## ORNELLA.



on l'ho più veduto. Né so s'egli siasi partito per monte. So che anco aveva faccenda

al Gionco. E forse non viene.
Non isbigottire! Ma sentimi,
sentimi. Per l'anima tua
salvare, Mila di Codra,
abbi pentimento e rimuovi
questo malificio da noi.
Ridónaci Aligi: e con Dio vatti,
che abbia misericordia di tel

#### MILA.



orella d'Aligi, contenta sempre sono a te d'ubbidire. È giusto che tu mi percuota,

me femmina malvagia, me figlia di mago, svergognata sortiera, che per carità supplicai alla viatrice di Cristo che un poco d'olio mi desse da nutrire una làmpana santa! Forse dietro a me l'Angelo piange un'altra volta; e forse le pietre per me parleranno, ma io

102

non parlerò. Soltanto, pel nome di sorella, ti dico (se il vero non dico, in questo punto sobbalsi dalla fossa la madre mia cara e pe' capegli prendami e in nera terra mi sbatta e testimonio faccia contro la figlia bugiarda) soltanto ti dico: Io son senza peccato inverso il fratel tuo. Te lo dico: Innanzi al giaciglio del fratel tuo, sono monda.

#### ORNELLA.

Dio possente, miracolo fail

#### MILA.

E questo è l'amore di Mila, questo è l'amor mio, giovanetta. Altra cosa non parlerò. Contenta sono a te d'ubbidire. Sa le sue vie la figlia di Iorio; e incamminata già s'era l'anima sua, prima che tu venissi a chiamarla, o innocente. E non diffidare, sorella d'Aligi, che non hai d'onde.

ORNELLA.



gede ho più ferma che pietra. Tra ciglio e ciglio t'ho vista la verità. E il resto è caligine.

E io poverella mi sperdo. Per ciò ti bacerò i tuoi piedi che sanno le vie. umilmente. T'accompagnerd nel viaggio col mio compianto nascosto; pregherò che ti sieno contati tutti i tuoi passi e ti sia rallentato il dolore ad ognuno. E la pena che abbiamo patita non più la metterò sopra te. Non giudicherò la sciagura. Non giudicherd l'amor tuo. Poiché tu inverso fratelmo sei senza peccato, in cuor mio ti chiamerò la mia suora. la mia suora sbandita: e vederti vo' talvolta ne' sogni dell alba.

MILA.

h, coricata già fossi su la terra nera con chiusi già gli occhi, e fossero queste le ultime parole da me udite in promessa di pace!

ORNELLA.



a er la vita tua ho parlato. E t'ho recato il consòlo, che almeno nel primo cammino non ti manchi un po' di viatico.

# LA FIGLIA DI IORIO

Per te apprestal questa còscina, col mangiare e col bere (ora l'olio è versatol); ma un flore non misi, perdonami, ché non sapevo...

MILA.

104



n flore turchino, l'aconito, messo non me l'hai nella coscina; e messo non m'hai né il lenzuolo

tagliato nella tela tessuta in quel tuo telaio che vidi tra il focolare e la porta!

# ORNELLA.

Mila, aspetta l'ora da Cristo. Doo'e il fratello? Allo stasso non era, diansi. Dov'e?

### MILA.

Tornerà, certo, prima di notte. Bisogna ch'io m'affretti, bisogna.

#### ORNELLA.



on vuoi tu rivederlo? parlargli? Dove andrai tu di notte? Rimanti e anch'io mi rimarro nel ricetto,

e dinansi al dolore saremo noi tre. Poi all'alba tu andrai per la tua via, noi per la nostra. MILA.



on già lunghe le notti. Bisogna ch'io m'affretti. Non sai. Te lo dico: da lui anche m'ebbi

il viatico, che non si può dare due volte. Addio. Vagli incontro, cercalo: ora è certo allo stazzo. Trattienilo intanto; raccontagli quel che si soffre laggiù. E ch'ei non m'insegual Ma in via nascosta sarò. Benedetta. sempre benedetta! Sii dolce al suo dolore come al mio fosti. Addio, Ornella, Ornella!

Ella così parlando si ritrarrà di continuo verso l'ombra del fondo; mentre la giovanetta, soffocata dal singulto, si allontanerà fuggendo. Riapparirà sul limitare la vecchia dell'erbe. Ancor si udrà, ma sempre più fievole, il cantare dei pellegrini giù per il valico.

### SCENA QUINTA.

Anna Onna entrerà, arrancando, poggiata alla sua stampella, con la sua sacca di semplici penzoloni sul ventre.

Anna Onna, affannata. L'ha liberato, donna del piano, l'ha liberato! Di dentro

cacciato gli ha le dimonia Cosma, all'ossesso. Egli è santo. Ha dato un gran grido di toro il giovine, e caduto è di colpo come se scoppiato gli fosse il suo petto. Udito non l'hai fin qui? Ora dorme su l'erba, ora dorme profondo; e i pastori gli stanno d'intorno a guatarlo. Vieni, vieni e lo vedi anche tu. Ma dove set, che poco ti scopro?

### MILA.

Anna Onna, fa dormir me! Vecchia mia, ti do quella còscina che piena è di mangiare e di bere...

ANNA ONNA.

Chi era colei che fuggiva? Trafugato t'ha il cuore del petto, che tu la chiamavi così?

MILA.



mecchia, ascolta. Ti do quella coscina piena, ch'è posata là in terra, se per farmi dormire mi dai

di quei semi neri che sai... di iosciamo... Poi va, mangia e bevi.

ANNA ONNA.

Non ne ho, non ne ho più nella sacca.

#### MILA.



er giunta la pelle di pecora dove oggi hai dormito ti do e tu di quelle coccole dammi

rosse che sai... bacche di nasso... Poi va, satóllati e cionca.

#### ANNA ONNA.

Non ne ho, non ne ho più nella sacca. Adagio un po', donna del piano, adagio adagio, col tempo. Pensaci un giorno un mese e un anno.

### MILA.



un fazzoletto a saltèro
e di pannolano tre braccia,

se mi dai di quelle radici che vendi ai pastori, di quelle che ammazzano sùbito i lupi... le barbe dell'erba lupària... Poi va, e raccónciati l'ossa.

# ANNA ONNA.

Non ne ho, non ne ho più nella sacca.
Adagio un po', donna del piano.
Col tempo c'è sempre guadagno.
Pensaci un giorno un mese e un anno.
Con l'erbe di Madre Montagna
si guarisce ogni male e malanno.

MILA.

Tu non vuoi? Bene, io te la strappo la tua sacca e dentro la frugo e quel che mi giova mi prendo.

Tenterà di strappare la sacca alla vecchia barcollante.

ANNA ONNA.

No, no. Tu mi rubi, a me vecchia, mi fai forsal A me caverà gli occhi il pecoraio, a pessi mi straccia...

S'udrà un passo e apparirà l'ombra d'un uomo al limitare della spelonca.

Ah, sei tu, Aligi? sei tu? Guarda la forsennata che fal

### SCENA SESTA.

MILA DI CODRA lascerà cadere la sacca strappata alla vecchia; e guarderà l'uomo sopraggiunto, alto nel campo del chiarore. Ma, riconoscendolo, gitterà un grido e si rifugerà nell'ombra del fondo. Allora Lazaro di Roio entrerà, in silenzio, portando una corda avvolta al braccio, come un bifolco che abbia sciolto il bue. Si udrà sonare sul sasso la stampella frettolosa di Anna Onna andata in salvo.

LAZARO DI ROIO.



Lasaro di Roio è venuto

ma sensa portare la falce;

ché a pena di talione
obbligarti non vuole. Cavato
più che un'oncia di sangue gli fu
sul campo di Mispa; e tu sai
la cagion della sciarra e la fine.
Che tu gli renda oncia per oncia
non vuole, se bene gli brucia
la cicatrice nel capo.



enna nera e fronda d'ulivo,
olio forte e filiggine di camino,
mane e sera, sera e mane

per la resipola cane!

Riderà d'un riso breve e crudo.

E, dov'era colcato, sentiva piangere e lagnare le donne non per lui ma sì pel pastore magato da una magalda su la montagna distante.

Certo, femmina, male scegliesti.

Ma s'è rifatto il mio sangue, e troppe altre parole non dico, ché la lingua risecca m'è già; ed è sempre l'istessa cagione.

Or tu verrai meco sens'altre parole, figlia di Iorio.

Ho quaggiù l'asina e il basto e anco una corda di canapa e una di sparto, Dio grazia.

### LA FIGLIA DI IORIO

Mila resterà immobile, addossata alla roccia, senza rispondere.



110

ai tu inteso, Mila di Codra? O mutola e sorda sei fatta? Or io te lo dico con pace:

ben so come fu quella volta dei mietitori di Norca. Se pensi di star contra me su l'istesse difese, t'inganni. Qui non v'è focolare, né v'è parentado; né Santo Giovanni suona la campana a salute. Io muovo tre passi e ti prendo. E due buoni compari ho con meco. Per ciò, te lo dico con pace, t'è meglio farti grado di quello a che la necistà ti costringe.

MILA.



he vuoi tu da me? Sopraggiunto sei quando la morte era là, che s'è tratta da parte a lasciarti

entrare, e rimasta è pur là. Raccatta quella sacca. V'è dentro ràdica da ammazzar dieci lupi. E tu légamela alla mascella tu stesso, ché io di buona bocca dentro vi mangerò - tu vedrai come la giumenta che trita

la sua biada. Poi anche me raccattami fredda e sul basto mettimi traverso legata con le tue corde e mandami giù con l'asina innanzi al balivo dicendo: "Ecco la svergognata sortieral,, E m'ardano il corpo, e vengan le tue donne a guardare e si rallegrino. Forse una caccerà la sua mano nelle fiamme senza bruciarsi, per trarne fuora il mio cuore.

Lazaro, alla prima incitazione, avrà raccattata la sacca dei semplici e scrutata. La gitterà dietro a sé con diffidenza e dispregio.

LAZARO.



h, ah, tu mi vuoi tendere un laccio. Chi sa a che agguato mi tiri. Nella voce ti sento l'insidia.

Ma io ti prenderò nel mio cappio.

Egli farà un cappio alla sua corda.

Né morta né fredda ti vuole Lazaro, per la Dio grazia! Mila di Codra, vendemmia vuol fare con te, quest'ottobre. Acconciate già son le sue tina. L'uva vuol pigiare con te Lazaro e azzuffarsi col mosto.

Si avanzerà verso la donna ridendo bieco. Mila si terrà pronta a sfuggirgli. L'uomo la incalzerà. Ella balzerà di qua e di là, ma senza scampo.

MILA.

Non mi toccare! Abbi vergogna. Il tuo figlio è dietro di te.

## SCENA SETTIMA.

Aligi apparirà sul limitare. Scorgendo il padre, perderà ogni colore di vita. LAZARO s'arresterà per volgersi a lui. Il padre e il figlio si guarderanno fisamente.

LAZARO.

Che c'è egli, Aligi? Che è?

ALIGI.

Padre, come siete venuto?

LAZARO.



we will ucchiato ti fu il sangue, che sei sbiancato così? Te ne coli come il siero dalla fiscella,

pecoraio, per lo spavento.

Aligi.

Padre, che volete voi fare?

LAZARO.

Che voglio io farei Dimanda rivolgere a me, non t'è lecito. Ma ti dirò che prendere voglio la pecora cordesca nel cappio e trarla dove più mi talenta. Poi giudicherd del pastore.

ALIGI.

Padre, non farete voi questo.

LAZARO.



ome ardimento hai di levare il viso inverso me? Tu bada ch'io non te l'arrossi di subito.

Va e torna allo stazzo, e rimanti con la tua mandra dentro la rete finché io non venga a cercarti. Per la vita tua, obbedisci.

ALIGI.



adre, tolga il Signore da me ch'io non vi faccia obbediensa.

E voi giudicare potete del figliuol vostro; ma questa creatura lasclate in disparte, lasciatela piangere sola. Non l'offendete. È peccato.

LAZARO.



h menteccato di Dio! Di quale santa tu parli? Non vedi (ti cascassero gli occhi)

non vedi che costei ha di sotto le sue pàlpebre, intorno il suo collo

# LA FIGLIA DI IORIO

i sette peccati mortali?
Certo, se la vedono i tuoi
montoni, la cossano. E tu
hai temensa ch'io non l'offenda!
Io ti dico che la carrareccia
della strada maestra assai meno
delle costel vergogne è battuta.

### ALIGI.

114

Se non mi fosse a Dio peccato, se all'uomo non mi fosse misfatto, padre, io vi direi che di questo per la strossa avete mentito.

Farà alcuni passi obliqui e si frapporrà fra il padre e la donna, coprendo lei della sua persona.

### LAZARO.

Che dici? Ti si secchi la lingual Mettiti in ginocchio e domanda perdono con la faccia per terra, e non t'ardire più di levarti innansi a me, ma carpone vattene e statti coi cani.

### ALIGI.

Il Signore sia giudice, padre; ma questa creatura alla vostra ira non posso lasciare, se vivo. Il Signore sia giudice. LAZARO.

lo ti son giudice. Chi sono io a te, pel tuo sangue?

ALIGI.

Voi siete il mio padre a me caro.

LAZARO.



o sono il tuo padre; e di te far posso quel che m'aggrada, perché tu mi sei come il bue

della mia stalla, come il badile e la vanga. E s'io pur ti voglia passar sopra con l'erpice, il dosso diromperti, be', questo è ben fatto. E se mi bisogni al coltello un manico ed io me lo faccia del tuo stinco, be', questo è ben fatto; perché io son padre e tu figlio, intendi? E a me data è su te ogni potestà, fin dai tempi dei tempi, sopra tutte le leggi. E come to fui del mio padre, tu sei di me, financo sottema. Intendi? E se del cervello questo ti cadde, io tel riduco in memoria. Inginòcchiati, e bacia la terra, ed esci carpone, e va sensa volgerti indietro!

ALIGI.

Passatemi sopra con l'erpice ma non toccate la donna.

Lazaro gli s'accosterà, senza più contenere il furore; e, levando la corda, lo percoterà su la spalla.

LAZARO.

Giù, giù, cane, mettiti a terral

Aligi cadrà su i ginocchi.

Aligi.

cco, padre mio, m'inginocchio dinanzi a voi, bacio la terra. E al nome di Dio vivo e vero,

pel mio primo pianto di quando vi nacqui, di quando prendeste me non ancora fasciato nelle vostre mani e m'alzaste verso il Santo Volto di Cristo, io vi prego, vi prego, mio padre: non calpestate così il cuore del figlio dolente, non gli fate quest'ontal Vi prego: non gli togliete il suo lume, non lo date alla branca del falso nemico che gira d'intorno! Vi prego, per l'Angelo muto che vede e che ode nel ceppo!

#### LAZARO.

Va, va, esci fuori, esci fuori, e dopo ti giudicherò. Esci fuori, ti dico. Esci fuori.

Crudelmente egli lo percoterà con la corda. Aligi si solleverà tutto tremante.

### ALIGI.



I Signore sia giudice, e giudichi fra voi e me, e vegga, e mi faccia ragione; ma io sopra voi

non metterd la mia mano.

#### LAZARO.

Maledettol T'appicco il capestro...

Gli getterà il cappio per prendergli il capo; ma Aligi schiverà la presa afferrando la corda e togliendola al padre con una stratta improvvisa.

### ALIGI.

Cristo Signore, aiutami tu, ch'io non gli metta addosso la mano, ch'io non faccia questo al mio padrel

Furente, Lazaro correrà al limitare chiamando.

#### LAZARO.

O Ienne, o tu, Femo, venite, venite a vedere costut quel che fa (lo freddasse una serpel). Portate le corde. Invasato è per certo. Minaccia il suo padrel

### LA FIGLIA DI IORIO

Accorreranno due bifolchi membruti, portando le corde.



118

s'è ribellato costuil Maledetto fu sin nel ventre e per tutti i suoi giorni e di là.

Lo spirito malo gli è entrato. Guardatelo, senza più sangue la faccia. O Ienne, tu prendilo. O Femo, hai la corda, tu legalo. Legatelo e gettatelo fuori ché io non mi voglio macchiare. E correte a chiamare qualcuno che l'escongiurazione gli porti.

I due bifolchi si getteranno su Aligi per sopraffarlo. ALIGI.



ratelli in Dio, non fatemi questo! Non ti perdere l'anima tua, Ienne. Ti riconosco. Di te

mi rammento, quand'ero bambino, che venni a raccoglier l'olive nel tuo campo, Ienne dell'Eta. Mi rammento. Non farmi quest'onta, non vituperarmi cosìl

I bifolchi lo terranno serrato e cercheranno di legarlo, trascinandolo, mentre egli si divincolerà.

Ah, cane! Di peste perissi! No, no, no! Mila, Mila, corri, prendimi là un ferro. Mila! Mila! Si udrà ancora la sua vocé rauca e disperata, mentre Lazaro chiuderà a Mila lo scampo.

### MILA.



Maligi, Aligi, Dio ti vaglia! Dio ti vendichi! Non disperare. Forsa non ho, forsa non hai.

Ma, finché m'è in bocca il mio fiato, sono di te, sono per tel Abbi fede. L'aiuto verrà. Fa cuore, Aligi. Dio ti vaglia!

### SCENA OTTAVA.

Mila starà con gli occhi fissi a quella parte, con l'orecchio teso per cogliere le voci. Nella breve tregua, LAZARO scruterà la caverna insidiosamente. Si udrà in lontananza il cantare di un'altra compagnia trapassante pel valico.

### LAZARO.



emmina, or hai tu veduto che il padrone son io. Do la legge. Rimasta sei sola con me.

Si comincia a far sera; e qui dentro è già quasi notte. Paura non avere, Mila di Codra, né di questa mia cicatrice se accesa la vedi, che ancora mi ci sento batter la febbre... Accòstati. Consunta mi sembri.

Nel giaccio del pecoraio
non avesti per certo la grassa
pasciona. Da me tu potresti
averla, se tu la volessi,
alla pianura; ché Lasaro
di Roio è capoccio fornito...
Ma che guati per là che aspetti?

MILA.

Nulla aspetto. Non viene nessuno.

Vigilerà, nella speranza di vedere apparire Ornella per salvazione. Dissimulando e temporeggiando, tenterà d'ingannare l'uomo.

LAZARO.

Sei sola con me. Non avere paura. Ti sei persuasa?

MILA, lentamente.

Ci penso, Lazaro di Roio, ci penso, a quel che prometti... Ci penso. Ma chi m'assicura?

LAZARO.

Non ti scostare. Mantengo quel che prometto, ti dico, se Dio mi dà bene. Vien qua.

MILA.

E Candia della Leonessa?

LAZARO.

Metta amara saliva e con quella bagni il filo di canapa e torca.

MILA.

E tre figlie tu hai nella casa, e la nuora. Non mi confido.

LAZARO.

Vien qua. Non ti scostare. Qua, senti: ho vénti ducati cuciti dentro la pelle. Li vuoi?

Palperà l'orlo della sua casacca di pelle di capra. Poi se la toglierà di dosso e la getterà per terra, ai piedi della donna.

Tieni! Non li senti che suonano? Sono venti ducati d'argento.

MILA.

Vo' prima vedere; vo' prima contare, Lazaro di Rolo.
Ora prendo le forbici e sdrucio.

LAZARO.

Ma che guati? Ah, magalda, tu certo preparando mi vai qualche sorte, e tenermi a bada ti credi.

Egli l'assalirà per prenderla. La donna gli sfuggirà nell'ombra, andrà a rifugiarsi presso il ceppo di noce.



MILA.

No! No! No! Lasciami! Lasciami! Non mi toccare. Ecco, viene! Ecco, viene la tua figlia... Ornella ora viene.

Ella si aggrapperà all'Angelo perdutamente, per resistere alla violenza.

No, no! Ornella, Ornella, aiuto!

D'improvviso, alla bocca della caverna, apparirà Aligi disciolto. Vedrà il viluppo nell'ombra. Si precipiterà contro il padre. Scorgerà nel ceppo rilucere l'asce ancora infissa. La brandirà, cieco di orrore.

Aligi.

Lasciala, per la vita tua!

Colpirà il padre a morte. Ornella, sopravvenuta, si chinerà a riconoscere nell'ombra il corpo stramazzato a piè dell'Angelo. Gitterà un gran grido.

ORNELLA.

Ah! E to t'ho sciolto! E to t'ho sciolto!













### SCENA PRIMA.

Il cadavere di Lazaro sarà steso sul nudo suolo, dentro la casa, poggiato il capo a un fascio di sermenti, secondo il costume. E le Lamentatrici gli staranno dintorno inginocchiate. Di loro una intonerà, l'altre in coro voceranno; e per fare il lamento si chineranno l'una verso l'altra tenendo fronte con fronte. Sotto il portico, fra l'aratro e il tino, staranno le donne del parentado, e Splendore e Favetta. Più oltre, Vienda di Giave sarà seduta su una pietra, con l'aspetto di una morente, confortata dalla sua madre e dalla sua matrina. Sola Ornella sarà sotto l'albero, con lo

128

sguardo rivolto verso il sentiero. Tutte in gramaglia.

IL CORO DELLE LAMENTATRICI.



esu Cristo, Iesu Cristo,
I'hai possuto sofferire!
D'esta morte scellerata

dovia Lazaro morirel
S'è veduto a vetta a vetta
tutto 'I monte isbigottire.
S'è veduto in ciel lo Sole
la sua faccia ricuoprire.

Ahi, ahi! Lazaro, Lazaro, Lazaro! Ahi, che pianto si piange per te! Requiem aeternam dona ei, Domine.

ORNELLA.



ra vienel Ora vienel Si vede lo stendardo nero, e la polvere. Sorelle, sorelle, pensate

alla madre, che si prepari...
che il cuor non le scoppi... Fra poco
viene. Ecco, laggiù alla svolta,
lo stendardo nero apparito!

SPLENDORE.

Maria della Pietà, pel tuo Figlio messo in croce, tu sola puoi dirlo alla madre, e tu pàrlale dentro! Alcune donne esciranno del portico a guardare. ANNA DI BOVA.

È il cipresso del campo a Fiumorbo.

FELAVIA SESARA.

È l'ombra del nuvolo in terra.

ORNELLA.

Non è né il cipresso né l'ombra del nuvolo, donne. Io lo vedo: né il cipresso né il nuvolo, ahimè. Lo stendardo è del Malificio, che l'accompagna. Ora viene, per il commiato di morte, per aver dalla madre la tazza del consòlo e andarsene a Dio. Ah perché non moriamo noi tutte dietro a lui? Sorelle, sorelle!

Le sorelle si volgeranno alla porta e guateranno. Il coro delle lamentatrici.



esu Iesu, meglio era ch'esto tetto si sfacesse. Ahi che troppo è gran dolore,

Candia della Leonessa,
l'uomo tuo su nuda terra,
e guancial non gli è permesso!
Solo un fascio di sermenti
sotto il capo gli fu messo!
Ahi, ahi! Lazaro, Lazaro, Lazaro!
Ahi, che pena si pena per te!
Requiem aeternam dona ei, Domine.

SPLENDORE.



pavetta, va tu; va e parla. Va tu; e le tocca una spalla, ch'ella senta e si volga. Seduta

su la pietra del focolare sta, fisa; e ciglio non muove, e par che non veda e non oda, e pare sia tutta una pietra. Vergine di misericordia, non le togliere il senno, alla misera! Fa che ci guardi e negli occhi nostri si riconosca la misera! Ma to cuore non ho di toccarla. E chi le dirà la parola? Sorella, va e dille: Ecco viene.

#### FAVETTA.



to non ho cuore. Ho spavento. Non me la ricordo com'era, e né mi ricordo la voce

com'era prima che fossimo in doglia. Incanutita s'è tutta. e ogni ora più bianco diventa il suo capo. Mi pare che nostra non sia più; mi pare distante, e che stia seduta su quella pietra da cent'anni e per altri cent'anni, e più non si ricordi di noi... Vedete, vedete

come tien chiusa la boccal
Più chiusa di quella ch'è fatta
muta per sempre là in terra.
Come dunque parlare potrà?
Io non la tocco, io non le dico
"Ecco viene,.. Se si scuote,
cade, stramazza. Ho spavento.

### SPLENDORE.

Ah perché siamo nate, sorelle? Perché ci partorì nostra madre? Ci prendesse tutte in un fascio la morte, ci portasse con sé!

### IL CORO DELLE PARENTI.

- Ah che pietà, creature!
- Che pietà di voi, creature!
- Su, fate cuore, che Dio
- vi rialzerà, se v'ha stronche.
- Dio vi dà la trista vendemmia ma forse l'oliva sarà meno scura. Abbiate fidanza.
- E c'è una che forse è più misera di voi, c'è una che stava nella sua casa, in mezzo al suo pane, qui entrò, s'addormì, si svegliò a sorte perversa, e non ebbe più bene e si muore: Vienda.
- È già nel mondo di là.
- E quella non si lagna e non lacrima.

132

- Ah che pietà della carne cristiana, della vita nostra, di tutta la gente che nasce dolora trapassa e non sa!

#### ORNELLA.



cco viene Femo di Nerfa il bifolco, viene correndo. E lo stendardo s'è fermo

al Tabernacolo bianco. Sorelle, volete ch'io stessa vada e la parola le porti? Ahimè, forse non si rammenta quel che bisogna. Ma, Dio liberi, se pronta non è ed ei sopraggiunge e la chiama e all'improvviso ella ode la voce, allora certo il cuore le scoppia.

### ANNA DI BOVA.

Ah che certo il cuore le scoppia, Ornella, se tu vai e la tocchi. Hai la mala ventura con te; e tu fosti a chiuder la porta e tu fosti a sciogliere Aligi.

IL CORO DELLE LAMENTATRICI.



chi lo lasci l'aratro, oh Lazaro, a chi lo lasci? Chi ti vanga il campo tuo, la tua mandra chi la pasce? Padre e figlio l'Inimico ha pigliato con un laccio. Morte infame, morte infame, corda e sacco e ferro d'asce! Ahi. ahi! Lazaro, Lazaro, Lazaro! Ahi, che scempio si pate per tel Requiem aeternam dona ei, Domine.

Apparirà il bifolco ansante.

FEMO DI NERFA.



Tov'è Candia? Figliuole del Morto, il giudizio è fatto. Baciate la polvere, prendete la cenere.

Il Giudice del Malificio ha dato sentenzia finale, e tutto il popolo è giustiziere del parricida e l'ha nelle mani. Ora il fratel vostro lo portano qui, a pigliar perdonansa dalla madre sua, che la madre la tazza gli dia del consòlo, prima che la mano gli tàglino, prima che nel sacco lo sèrrino col can mastino e lo gèttino al fiume in dove fa gorgo. Figliuole del Morto, baciate la polvere, prendete la cenere.

134

E Nostro Signore Gesù abbia pietà del sangue innocente!

Le tre sorelle correranno l'una verso l'altra e si stringeranno insieme, capo con capo, restando nell'atto. Si udrà a quando a quando il rullo sordo del tamburo funereo.

MARIA CORA.

O Femo, e perche l'hai tu detto?

FEMO DI NERFA.

Dov'è Candia che non apparisce?

LA CINERELLA.

Su la pietra del focolare, è là: non fa segno né motto.

ANNA DI BOVA.

E nessuno si ardisce toccarla.

LA CINERELLA.

Ne hanno spavento le figlie.

FELAVIA SESARA.

E tu, Femo, hai testimoniato?

LA CATALANA.

E Aligi l'avesti vicino?

E, innanzi al giudice, che disse?

Mònica Della Cogna.

Che disse? che fece? Urla mise e dié nelle smanie il meschino? FEMO DI NERFA.



empre ginocchione si stette e si guardava la mano. E diceva ogni tratto: "Mea culpa.,,

E innanzi a sé baciava la terra. E aveva un viso umile e pio così che pareva innocente. E l'angelo intagliato nel ceppo era là con la macchia di sangue. E molti piangevano intorno. E taluno diceva: "È innocente...

ANNA DI BOVA.

E la mala femmina Mila di Codra ritrovata non fu?

LA CATALANA.

La figlia di Iorio dov'?? Non se n'ha novella? Che sai?

FEMO DI NERFA.

Cercata per gli stazzi fu molto ma nessuna traccia lasciò. I pastori non l'hanno veduta. Solo Cosma, il santo dei monti, dice averla veduta e che in qualche forra è andata a gittar l'ossa sue.

LA CATALANA.

La tròvino i corvi ancor viva e gli occhi le bécchino, i lupi la tròvino viva e la stràccino! FELAVIA SESARA.

E sempre rinasca allo strazio la carne sua maledettal

MARIA CORA.

Taci, taci, Felàvia. Silenzio! Silenziol Candia s'è alzata, cammina, ora viene alla soglia, ora esce. Figliuole, figliuole, s'è alzata. Reggetela voi.

Le sorelle si scioglieranno e andranno verso la porta.

IL CORO DELLE LAMENTATRICI.



andia della Leonessa, dove vai? Chi t'ha chiamata?
Sigillata è la tua bocca,

il tuo piede è catenato. Lasci dietro a te la morte e t'imbatti nel peccato! Unque vai, unque ti volti, il cammino è disperato. Ahi, ahi, cenere misera, ahi vedova, ahi madre! Iesu Iesu, pietà! De profundis clamavi ad te, Domine.

La madre apparirà su la soglia.

SCENA SECONDA.

Le figlie faranno l'atto di sostenerla trepidando. Ella le guarderà attonita.

### SPLENDORE.

Madre cara, ti sei levata. Forse ti bisogna qualcosa, un sorso almeno di vin moscato, un po' di cordiale?

#### FAVETTA.

E screpolato t'è il labbro tuo caro dalla secchezza. Vuoi che ti si bagni?

### ORNELLA.

Mamma, fa cuore. Siamo qui con te. Alla prova più trista Iddio ti chiama.



## CANDIA DELLA LEONESSA.

- E d'una tela viense tanta trama
- e d'una fonte viense tanto fiume
- e d'una quercia viense tante rame
- e d'una madre tante creature!

ORNELLA.

Mamma, la fronte ti coce. Oggi è un tempo che fa afa; e t'è grave questo panno. Tutto in sudore t'è il tuo caro viso.

MARIA CORA.

Gesù Gesù, che non esca di senno!

LA CINERELLA.

Vergine, che il farnetico le passi!

CANDIA.

È tanto tempo che non ho cantato, non so se la ritrovo l'aria mia. Ma oggi è venardì e non si canta; il Signore s'è messo in penitenza.

SPLENDORE.

O madre mia, dove sei con la mente? Guardi e non ci conosci! Qual pensiero ti trae? Misere noi, che è mai questo?

CANDIA.

Questo è il pianeta e questo è il Sacramento, e questo è il campanile di San Biagio, e questo è il fiume e questa è la mia casa. Ma chi è questa che sta su la porta?

Un terrore subito assalirà le giovanette. Si discosteranno alquanto a riguardare la madre, e gemeranno sommesse.

ORNELLA.

Ah, sorelle, sorelle mie, perduta

l'abbiamo! Anche la madre nostra abbiamo perduta! Escita è di senno, vedete.

### SPLENDORE.

Sventura nostral Maledette siamo da Dio. Siamo rimaste sole in terral

### FAVETTA.

O donne, buone parenti, scavateci la fossa accanto a quell'altra, e metteteci tutte e tre giù, così come siam vive.

### FELÀVIA SÈSARA.

No, non isbigottite, creature; ché la percossa le ha riversa l'anima, l'ha risospinta nel tempo di già. Lasciatela che svaghi; e poi ritorna.

Candia farà qualche passo.

#### ORNELLA.

Madre, mi senti? Dove vuoi andare?

### CANDIA.

Il core ho perso d'un dolce figliuolo, or è trentatre giorni, e non lo trovo!
L'hai tu veduto, l'hai tu riscontrato?
— Io sul Monte Calvario l'ho lasciato, i' l'ho lasciato sul Monte distante,
l'ho lasciato con lacrime e con sangue.

#### MARIA CORA.

Ah, dice l'ore della Passione.

## LA FIGLIA DI IORIO

Feldvia Sèsara. Lasciatela, lasciatela che dica.

La Cinerella.

Lasciatela, che il cuore le si scarichi.

Mònica della Cogna.

O Madonna del Santo Venardì,
miserere di lei. Ora pro nobis.

Le donne del parentado s'inginocchieranno pregando.

#### CANDIA.

140

Ecco e la Madre si mette in cammino, viene alla vista del suo dolce figlio.

— O madre, madre, perchè sei venuta?

Tra la gente giudea non v'è salute.

- Portato un braccio t'ho di pannolino per ricuoprirti il tuo corpo ferito.

- Deh portato m'avessi un sorso d'acqual

— Figlio, non so né strada né fontana; ma, se la testa un poco puoi chinare, una goccia di latte io ti vo' dare; e, se latte non esce, tanto spremo che tutta la mia vita esce del seno.

- O madre, madre, parla piano piano...

Ella s'arresterà per qualche attimo nella cadenza; poi griderà d'improvviso, con una voce disperata.

Madre, madre, dormli settecent'anni,

settecent'anni, e vengo di lontano. Non mi ricordo più della mia culla.

Colpita dal suo stesso grido, ella si guarderà intorno sgomenta, come risvegliandosi di soprassalto. Le figlie correranno a sostenerla. Le donne si leveranno. Si udrà più presso il rullo del tamburo allentato.

### ORNELLA.

Ah come trema, come trema tutta!
Ora vien meno. Più non regge l'anima.
Da due giorni è digiuna, e si svanisce.

### SPLENDORE.

Mamma, chi parla in te? Chi senti tu dentro parlarti, dentro le tue viscere?

#### FAVETTA.

Dacci udienza, poni mente a noi, guardaci in viso. Siamo qui con te.

Femo di Nerfa, dal fondo.

Donne, donne, è qui presso con la turba.

Lo stendardo ora passa la cisterna.

Portano anche l'Angelo coperto.

Le donne si aduneranno sotto la quercia a guatare verso il sentiero.

Ornella, a gran voce.

Madre, ora viene Aligi, viene Aligi a pigliar perdonanza dal tuo cuore, a bevere la tazza del consòlo dalle tue mani. Svégliati e sta forte. Maledetto non è. Col pentimento il sacro sangue sparso ei lo riscatta.

## CANDIA.

È vero, è vero. Con le foglie trite fu ristagnato il sangue che colava. "Figlio Aligi,, gli disse "figlio Aligi, lascia la falce e prenditi la massa, fatti pastore e va su la montagna.,, E fu guardato il suo comandamento.

#### SPLENDORE.

Hai bene inteso? Il figlio Aligi arriva.

#### CAMDIA.

E alla montagna deve ritornare. Come fard? Le sue camicie nuove non ho finito di cucirgli, Ornella!

## ORNELLA.

Madre, andiamo. Fa questo passo. Vòlgiti. Aspettarlo bisogna innanzi casa. Donàmogli commiato, a lui che parte. E poi ci colcheremo tutte in pace, a fianco a fianco, nel letto di giù.

Le figlie ricondurranno la madre sotto il portico.

CAMDIA, tra sé mormorando.

Io mi colcai e Cristo mi sognai.

Cristo mi disse: "Non aver paura.,,
San Giovanni mi disse: "Sta sicuro.,,

## IL CORO DELLE PARENTI.

- Oh che turba di gente viene dietro lo stendardo! Vien tutta la contrada.
- Iona di Midia porta lo stendardo.
- E che silenzio, come a processione!
- Ah che pietà! Sul capo il velo nero.
- Le ritorte di legno alle sue mani, come pesanti, grosse come un giogol
- E col càmice bigio e i piedi scalzi.
- Ah chi ci regge? Io metto faccia in terra e chiudo gli occhi, e non voglio vedere.
- Lonardo della Roscia porta il sacco
- di cuolo; Biagio Gudo, il can mastino.
- Mettetegli nel vino un po' di radica di solatro, che perda il sentimento.
- Cocetegli nel vino erba morella, ch'esca della memoria e non s'accorga.
- Va, Maria Cora, che sai medicina, aiuta Ornella a fare il beveraggio.
- Grande il misfatto ma grande il patire.
- Ah che pietà! Guarda la gente, come è muta! Viene tutta la contrada.
- Han lasciato le vigne in abbandono.
- Oggi uva non si coglie. Anco la terra
- è a lutto. Chi non piange? Chi non piange?
- Guarda Vienda. Pare in agonia.

## LA FIGLIA DI IORIO

- Meglio per lei, che ha perso conoscenza.
- Meglio per lei, se non ode e non vede.
- Ahl, che destino amaro! Or è tre mesi che venimmo portando le canestre.
- E il male che verrà, chi lo misura?
- Non vi saranno lagrime per piangere.

FEMO DI NERFA.

144

Silenzio, donnel Silenzio! Ecco Iona.

Le donne si ritrarranno verso il portico. Si farà gran silenzio.

LA VOCE DI IONA.

O vedova di Lazaro di Roio,
o gente della casa sciagurata,
all'erta, all'erta! Viene il Penitente.

## SCENA TERZA.

Apparirà l'alta statura di Iona con lo stendardo funereo. Dietro di lui verrà il parricida vestito d'un càmice, col capo coperto d'un velo nero, con ambe le mani strette da pesanti ritorte di legno. Un uomo gli starà da presso tenendo la mazza pastorale istoriata; un altro avrà la scure; altri porteranno l'Angelo avvolto in un drappo e lo poseranno a terra. La turba si accalcherà nello spazio, tra l'albero e il pagliaio. Le Lamentatrici, trascinàtesi carponi alla soglia della casa, leveranno il grido verso il morituro.

IL CORO DELLE LAMENTATRICI.



iglio Aligi, figlio Aligi,

che hai fatto? che hai fatto?

Chi è questo insanguinato?

chi l'ha corco sopra il sasso?
È venuta l'ora tua.
Nero il vino del trapasso!
Mano mozza, morte infame,
mano mozza, corda e sacco!
Ahi, ahi! Figlio di Lazaro, Lazaro
è morto, ahi ahi, ucciso da te!
Libera, Domine, animam servi tui.

IONA DI MIDIA.



rist'a te, Candia della Leonessa. O Vienda di Giave, trist'a te. Trist'a voi, figlie del Morto, parenti.

Il Signore abbia pietà di voi, donne. Nelle mani del popolo rimesso è Aligi di Lazaro dal Giudice del Malificio, perchè vendicata sia per le nostre mani questa infamia caduta sopra a noi, che d'una eguale i vecchi nostri non hanno memoria e così la memoria se ne perda, per la Dio grasia, ne' figli de' figli. Or t'abbiamo condotto il penitente perché da te la tazza del consòlo riceva, Candia della Leonessa.

146

Escito egli è dalle viscere tue. T'è conceduto alzargli il velo nero, accostargli alla bocca il beveraggio, ché molto amara sarà la sua morte. Salvum fac populum tuum, Domine. Kyrie eleison.

LA TURBA.

Christe eleison. Kyrie eleison.

Iona porrà una mano su la spalla di Aligi per sospingerlo. Il penitente velato farà un passo verso la madre; poi cadrà su i ginocchi, di schianto. Aligi.

audato Gesù e Maria! Ma voi madre chiamare non più m'è dato, non più benedire

m'è dato, ché la bocca è d'inferno, quella che da voi succhiò il latte, che da voi le sante orazioni imparò nel timore di Dio, e i comandamenti e la legge. Perché tanto male v'ho reso? Volontà di dire m'è dentro: ma ratterrò la mia bocca. O la più sventurata di tutte le donne che hanno nutrito il suo figlio, che gli hanno cantato il sonno nella culla e nel grembo, oh no, non alsate il mio velo, che non vi comparisca dinanzi

la faccia del peccato tremendo.

Non alsate il velo mio nero.

Io non abbia da voi beveraggio;
perché poco è quello che soffro,
poco è quello che debbo patire.

Ma scacciatemi ora, con legni
e con pietre, scacciatemi via;
scacciatemi come il mastino
che all'agonia sarà mio compagno,
che mi morderà la mia gola
quando l'anima mia disperata
vi chiamerà mamma mamma
nel sangue del mio moncherino
maledetto entro il sacco d'infamia.

## LA TURBA, sommessamente.

- Oh powera, powera! Guarda, guarda: tutta bianca in due notti!
- Non plange. Planger non può.
- Escita sembra di senno.
- Non si move. È come la statua dell'Addolorata. Oh pietà!
- Abbine pietà, buono Iddio!
- Santa Vergine, misericordia!
- Miserere di lei, Iesu Cristol

### ALIGI.



voi, creature, non più m'è dato chiamare sorelle, né più nominare m'è dato 148

i nomi che il battesmo v'impose, che m'eran le mie foglie di menta in bocca, le mie foglie odorose, che mi davan freschessa e piacensa fino al cuore nel mio pasturare; e me li sento qui a sommo e poterli dire vorrei, e non vorrei sorso d'altro consòlo pel mio trapassare. Ma non più nominarvi m'è dato. E s'appassiranno i bei nomi; e non li canterà l'amor vostro sotto la finestra al sereno; ché nessuno vorrà le sorelle di Aligi. E ora il miele è velenol Scacciatemi via come cane, anche voi scacciatemi via. battetemi, scagliatemi sassi. Ma, prima di scacciarmi, soffrite ch'io vi lasci a voi sconsolate le due cose ch'io sole posseggo, che questa gente cristiana vi porta: la massa di sanquine dov'io feci le tre verginelle a simiglianza di voi per avervi compagne su l'erba; la massa, e l'Angelo muto ch'io lavorai col mio cuore. ahimé, dov'è la macchia tremenda.

E la macchia scomparirà un giorno, e l'Angelo muto parlerà un giorno. E vedrete e udrete. Io patire patire voglio per questo, e il patire m'è poco al mio pentimento.

# LA TURBA.

- Oh povere, povere! Guarda, guarda come sono disfatte!
- Anch'elle non piangono più.
- Non hanno più lacrime. Secche sono, bruciate fin dentro.
- La morte le falcia e le lascia per terra, che càmpino ancoral
- Le taglia ma non se le porta.
- Abbine pietà, buono Iddio!
- \_ Sono creature innocenti.
- Miserere, Gesù, miserere!

# Aligi.



tu, che sei vergine e vedova, tu che nell'arche tue del corredo portasti vestimenta di lutto,

pettine di rovi, collana di spine; lenzuola tessute di triboli, tu che piangesti la prima notte e poi sempre, tu hai nel paradiso le nozze

# LA FIGLIA DI IORIO

tue nuove. Gesù ti fa sposa, Maria ti consola per sempre.

## LA TURBA.

150

- Oh powera! Quella non giunge a sera; è al suo ultimo fiato.
- È tutta capelli: non ha più carne: è tutta in quell'oro.
- Ma s'è scolorito il suo oro.
- È come una rócca di canapa.
- Come l'erba del Giovedì Santo.
- O Vienda, vergine e vedova, il Paradiso hai per certo.
- E s'ella non l'ha, chi l'avrà?
- Nostra Donna, portala in cielo!
- Mettila tra gli Angeli bianchi!
- Mettila tra le Màrtiri d'oro!

## IONA DI MIDIA.



ligi, hai detto il tuo dire. Su, lèvati e andiamo, ch'è tardi. Fra poco il sole si colca.

E l'avemaria tu non devi udire, né vedere la stella. O Candia della Leonessa, se pietà vuoi avere, se dargli vuoi la tazza, non t'indugiare. La madre tu sei. T'è concesso.

#### LA TURBA.

- Candia, Candia, alzagli il velo!
- Candia, dàgli la tazza, ch'ei beva!
- Dàgli il beweraggio, ch'egli abbia cuore al supplizio. Su, Candial
- Abbi pietà pel tuo figlio!
- Tu sola puoi. T'è concesso.
- Miserere di lui! Miserere!

Ornella presenterà alla madre la ciotola del vino misturato. Favetta e Splendore inciteranno la misera sospingendola. Aligi si trascinerà su i ginocchi verso la porta della casa, e alzerà la voce invocando il defunto.

#### Aligi.

adre, padre, padre mio Lazaro, odimi. Tu il fiume passasti con la bara, ed era pesante più d'un carro di buoi la tua bara, e fu gettata la pietra nella corrente, e passasti.

Padre, padre, padre mio Lazaro, odimi. Ora io me ne vado al fiume e non passo. Io vado a cercar quella pietra nel fondo e dopo io ti vengo a trovare; e tu mi vieni sopra con l'erpice, per l'eternità mi dirompi, per l'eternità mi dilàceri.

Padre mio, fra poco son teco.

La madre camminerà verso di lui, nell'orrore. Si chinerà, solleverà il velo, con la sinistra mano premerà al seno la guancia del figlio, con la destra prenderà la tazza recàtale da Ornella, l'accosterà alle labbra del morituro. Si udrà un vocío confuso della gente più discosta, giù pel sentiere.

IONA DI MIDIA.

Suscipe, Domine, seroum tuum. Kyrie eleison.

LA TURBA.

Christe eleison. Kyrie eleison. Miserere, Deus, miserere.

- Vedete, vedete che viso!
- Questo in terra si vede, Gesùl
- \_ O Passione di Cristol
- E chi è che grida? perché?
- Silenzio! Silenzio! Chi chiama?
- La figlia di Iorio! La figlia
- di Iorio! Mila di Codra!
- Buono Iddio, miracolo fail
- E la figlia di Iorio, che viene.
- Risuscitata l'hai, buono Iddio?
- Largo! Largo! Lasciate passare!
- Maledetta cagna, sei viva?
- Ah strega d'inferno, sei tu?
- Magaldal Bagascial Carogna!

- Fate luogo! Lasciatela! Passa, passa, femmina. Su, fate luogo! - Lasciatela, al nome di Dio!

## SCENA ULTIMA.

Aligi sorgerà in piedi, con la faccia scoperta, guatando verso il clamore; e la madre e le sorelle saranno presso a lui. Fendendo la turba, apparirà Mila di Codra impetuosamente.

MILA DI CODRA.



nadre d'Aligi, sorelle d'Aligi, sposa, parenti, stendardiero del Malificio

popolo giusto, giustizia di Dio, sono Mila di Codra. Mi confesso. Datemi ascolto. Il Santo dei monti m'invia. Son discesa dai monti, venuta sono a confessarmi in conspetto di tutti. Datemi ascolto.

IONA DI MIDIA.



prilenzio, silenziol Lasciate che parli, al nome di Dio. Confèssati, Mila di Codra.

Il popolo giusto ti giudica.

MILA.

Aligi figliuolo di Lazaro è innocente. Commesso non ha

# LA FIGLIA DI IORIO

parricidio. Ma sì, il suo padre ucciso da me fu con l'asce.

Augi.

154

Mila, innanzi a Dio tu ne menti.

IONA.

Egli è confesso. Hai mentito. Egli è reo ma rea tu con lui.

## LA TURBA.

- Alle fiamme! Alle fiamme! Su, Iona dàccela, che noi la bruciamo.
- Alla catasta la maga!
- Alla stessa ora periscano!
- No, no! Io lo dissi: È innocente.
- È confesso! È confesso! La femmina l'istigò ma egli diè il colpo.
- Tutt'e due sono rei. Alle fiamme!

## MILA.

Gente di Dio, datemi ascolto; e poi fate scempio di me. Sono pronta, venuta per questo.

IONA.

Silenziol Lasciate che parli.

MILA.

Aligi figliuolo di Lazaro è innocente. Ma egli non sa.

Augi.

Mila, innanzi a Dio tu ne menti.

Ornella, (perdóno, se fui oso nominarti) tu sei testimone ch'ella inganna il popolo giusto.

MILA.



gli non sa. Di quell'ora non gli sovviene. È magato. Io gli voltai la ragione.

Io gli voltai la memoria. Son figlia di mago. Non v'è sortilegio ch'io non conosca, ch'io non operi. Se tra le donne del parentado è quell'una che mi fece accusa qui proprio, la vigilia di Santo Giovanni, quando entrai per la porta che è là, venga innanzi e l'accusa ripeta.

LA CATALANA. Sono lo quell'una. Son qui.

MILA.

Fa testimonianza di me per quelli che feci infermare, per quelli che feci morire, per quelli che tolsi di senno.

LA CATALANA. Giovanna Camètra. Lo so. E il povero delle Marane, e Afuso, e Tillura. Lo so.

156

So che fai nocimento a chiunque.

MILA.



vete udito, popolo giusto, questa serva di Dio? Bene, è vero. Mi confesso. Il santo dei monti

m'ha toccata quest'anima trista. Mi confesso e mi pento. Non voglio che l'innocente perisca. Voglio il castigo, e sia grande! Per fare ruina, per rompere vincoli distruggere gioie prendere vite, in giorno di nozze varçai quella soglia che è là, del focolare mi feci padrona e lo sconsacrai. Il vino ospitale falsai, non bevoi, adoprai per fattura. Le sorti del padre e del figlio torsi a odio, e posi a pressura la gola della sposa novizia. E per arte le lacrime care di quelle giovanette sorelle a mia difensione io le trassi. Dite, donne del parentado, dite, se sapete d'Iddio. quanta fu, quanta fu la nequisia!

Il coro delle parenti.

— È vero, è vero. Sì, questo fece.

- Squisciò dentro la cagna randagia quando la Cinerella spargeva su Vienda il suo pugno di grano.
- Di sùbito fece la sorte.
- E la mala febbre appiccò di sùbito al giovine soro.
- E tutte noi contro gridammo e fu vano gridare. Avea l'arte.
- È vero. Ora sì, dice il vero.
- Laudato Gesù che fa luce!

Aligi starà a capo chino, col mento in sul petto, sotto l'ombra del velo, intento all'orribile conturbazione dell'anima sua, già scorrendogli per le vene la virtù del beveraggio.

ALIGI, scotendosi, con violenza.



🔞 o, no, non è vero. T'inganna, non la udire, popolo giusto; questa creatura t'inganna.

Tutti e tutte le stavano contro, e così le facean vitupèro. E io vidi l'Angelo muto dietro a lei. Con questi occhi mortali che non debbon vedere la stella di questo vespro, io lo vidi che mi guardava e piangeva. O Iona, miracolo fu per mostrare ch'ell'era di Dio.

# LA FIGLIA DI 10RIO

MILA.

158

Oh povero Aligi pastore! Oh giovine credulo e ignaro! L'Angelo apostàtico era.

Tutti si segneranno, tranne Aligi constretto dalle ritorte e Ornella che discostata dal portico terrà gli occhi fissi alla vittima volontaria.

L'Angelo apostàtico apparve (perdonata da Dio non sarò né da te perdonata giammai) apparve agli occhi tuoi per inganno. Era l'Angelo iniquo, il fallace.

MARIA CORA. Io lo dissi, lo dissi nel punto. Al sacrilegio gridai.

LA CINERELLA.

Anch'io lo dissi, gridai. Quand'ella fu osa il Custode nominare per sorte, gridai: Ha biastemato, ha biastemato!

MILA.

ligi, perdonata da te non sard, se pure da Dio! Ma debbo scoprir la mia frode.

Ornella, né tu mi guardare così come fai. Ch'io sia sola!

Aligi, quando venni allo stazzo, quando tu mi trovasti seduta su quella pietra, in silenzio la tua perdisione compiei. E tu lavorasti nel ceppo, ah misero te, co' tuoi ferri l'effigie dell'Angelo malo. (È quello, coperto col panno: lo sento). E io mane e sera opravo con l'arte mia falsa. Non ti sovviene di me? di tanto amore ch'io t'ebbi, di tanta umiltà che m'era negli atti, nella voce, dinanzi al tuo viso? Non ti soppiene che mai ci contaminammo, che monda presso il tuo giaciglio rimasi? E come, come (tu non pensasti) tanta purità, tanta temensa nella straniera malvagia che i mietitori di Norca avean svergognata al conspetto della madre tua? Bene opravo, bene opravo con l'arte mia falsa. Non mi vedevi tu raccattare intorno al tuo ceppo le schegge e bruciarle dicendo parole? Preparai l'ora di sangue, ché contra Lazaro antica

rancura, odio antico nudrivo. Tu lasciasti l'asce nel ceppo. Ora uditemi, gente di Dio. Una grande potensa venuta era in me sopra lui vincolato. Quasi notte faceva nel luogo maligno. Imbestiato il suo padre presa m'aveva pe' capegli e mi trascinava furente. Ei sopraggiunse e su noi si gettò per difendere me. Rapidamente brandil l'asce, nell'ombra; colpil, forte colpii, sino a morte. Sul colpo gridai: "L'hai uccisol,, Al figlio gridai: "L'hai ucciso, ucciso!,, Potenza era in me grande. Parricida lo fece il mio grido nell'anima sua ch'era schiava. "L'ho ucciso!,, rispose; nel sangue tramorti, più altro non seppe.

Candia con ambe le braccia, scossa da un fremito quasi di belva, afferrerà il figlio ridivenuto suo. Da lui si distaccherà, con violenza selvaggia si avanzerà verso la nemica. Ma le figlie la tratterranno.

IL CORO DELLE PARENTI.

- Lasciatela! Lasciala, Ornella!

Che il cuore le strappi, che il cuore le mangil Guore per cuorel

— Lasciatela, che se la metta sotto i piedi, che la calpesti, che col calcagno le schiacci tempia e tempia, i denti le sgrani!

— Lasciatela! Lasciala, Ornella; ché, se questo non fa, non le torna l'anima in petto sanata.

- Iona, Iona, Aligi è innocente.
- Tòglilo dalle ritorte!

Lèvagli il velo! Ridàccelo!

- Oggi il popolo è giustiziere.
- Tu giudica, popolo giusto.
- Comanda che sia liberato!

Mila si ritrarrà presso l'Angelo coperto, e guarderà Aligi già invaso dall'ebrezza del vino misturato.

#### LA TURBA.

- Lode a Dio! Gloria a Dio! Gloria Patri!
- L'infamia è tolta da noi.
- La macchia non è sopra noi
- Di nostra gente non viene

il parricida. A Dio gloria!

- Lazaro l'uccise la femmina straniera, di Codra alle Farne.
- L'ho detto, l'ho detto: È innocente, Aligi è innocente. Sia sciolto!

- Sia liberato ora in punto!
- Alla madre sua sia renduto!
- Iona, Iona, scioglilo! Il Giudice del Malificio ci diede oggi potestà sopra un capo.
- Piglia il capo della sortiera!
- Alle fiamme, alle fiamme la maga!
- Alla catasta la stregal
- O Iona di Midia, odi il popolo! Sciogli l'innocente! Su, Iona!
- Alla catasta la figlia di Iorio, la figlia di Iorio!

## MILA.



i, sì, popolo giusto, sì, popolo di Dio, piglia vendetta su me. E l'Angelo apostàtico méttilo

nella catasta con me, che faccia la fiamma per ardermi, che si consumi con me.

#### Aligi.



The voce di promessa e di frode! Toglietemela di dentro così come bella mi parve,

come cara mi fu, soffocatela nell'anima mia, fate che mai udita lo l'abbia, che mai n'abbia gioito! Rempietemi dentro tutti questi solchi d'amore

che mi scavò, quando io era alle sue parole d'inganno come la mia montagna rigata dalle acque di nevel Rempietemi il solco di quella speranza, per ove mi corse la grazia di tutti i miei giorni ingannati! Cancellate da me ogni traccial Fate che udito e creduto to non abbia giammail Ma, se questo da voi non si può, s'io son quello che udii credetti sperai, quello che adorai l'Angelo iniquo, mozzatemi entrambe le mani, nel sacco di cuolo cucitemi (Lonardo, non lo porre da banda) e gittatemi nella fiumana ch'io vi dorma settecent'anni. ch'io dorma sott'acqua, nel gorgo profondo, ancóra settecent'anni e più non mi ricordi che il giorno di Dio ha illuminato quegli occhi!

#### ORNELLA.

Mila, Mila, è l'ebrezza del vino misturato, del beveraggio ch'ebbe dalla madre a consòlo.

#### LA TURBA.

- Scioglilo, Iona. Ha il delirio.

# LA FIGLIA DI IORIO

- Ha preso il solatro nel vino.
- Che la madre lo stenda sul letto.
- Che il sonno gli venga, che dorma.
- Che Gesù Cristo l'acqueti.

Iona darà a taluno di sua gente lo stendardo e s'avanzerà verso Aligi per togliergli le ritorte.



ALIGI.

164



i, per un poco scioglimi, lona, solo ch'io possa levar le mani contra costei (no, non l'ardete:

la fiamma è bella!), chiamare i morti, tutti i miei morti nella mia terra, quelli degli anni dimenticati, i più lontani, i più lontani, settanta braccia sotto la solla, a maledirla, a maledirla!

MILA, con un grido lacerante. Aligi, Aligi, tu no, tu non puoi, tu non devil

Libero delle ritorte i polsi, libero del velo nero il capo, Aligi cadrà fra le braccia della madre, preso dalla vertigine; e le maggiori sorelle e le donne del parentado gli saranno intorno.

IL CORO DELLE PARENTI.

- Non isbigottite. È quel vino.
- È la vertigine calda.
- Ora lo stupore lo prende.
- Ora un gran sonno gli viene.
- Ch'ei dorma! Che Dio lo pacifichi!
- Stendetelo! Lasciate che dorma!
- Vienda! Vienda! Ti torna.
- L'uno e l'altra dal mondo di là.
- Laus Deo! Laus Deo! Gloria Patri!

Iona metterà le ritorte a Mila di Codra che gli tenderà i polsi. La testa le coprirà col velo nero. Poi, ripreso lo stendardo del Malificio, sospingerà la vittima verso la turba.

IONA.

opolo giusto, ti do nelle mani Mila di Codra, Ia figlia di Iorio, colei

che fa nocimento a chiunque, perché tu giustizia ne faccia e tu ne disperda la cenere. Salvum fac populum tuum, Domine. Kyrie eleison.

LA TURBA.



hriste eleison. Kyrie eleison. Alle fiamme alle fiamme la figlia di Iorio! La figlia di Iorio

e l'Angelo apostàtico al fuocol Alla catasta! All'inferno!

ORNELLA, a gran voce. Mila, Mila, sorella in Gesò, io ti bacio i tuoi piedi che vanno! Il Paradiso è per te!

MILA, di mezzo alla turba. La fiamma è bella! La fiamma è bella!



ADOLFODEKAROUS DISEGNO DE EINCISE



PROPRIETA LETTERARIA TVTTI
I DIRÎTI SONO RISERVATI PERIVITI
IPAESI EMPRES ILREGNO DISVEZIA
ENORVEGIA EPYRIGHT MOMIV





